## HARO DE LA PRENSA NACIONAL Www.farodevigo.es Www.farodevigo.es



Precio: 1,40 € Año: 171 Num. 61.009 este Periódico UTILIZA PAPEL RECICLADO EN UN 80,5%



CLUBFARO

García de Castro: "En el cáncer no se lucha contra nadie; no somos campeones"

La profesora y escritora presenta su libro, íntimo y personal, "para liberar al monstruo" / Pág. 30

Marta García de Castro y José Luis Barreiro. // J. Lores



Jueves, 19 de septiembre de 2024 Director: Rogelio Garrido

La número dos de Industria elogia Vigo como epicentro del coche eléctrico y anticipa nuevas ayudas por 1.245 millones/Pág. 37

Justo Sierra, Pedro Blanco, Abel Caballero, Rebeca Torró, Diego Calvo y Enrique Mallón, durante la jornada celebrada ayer en Asime. // Pablo H. Gamarra

### El parque eólico que "regale" energía tendrá más fácil su repotenciación

La Xunta acelerará los trámites si ceden al menos un 10% de electricidad a los vecinos de la zona Europa rechaza resolver la batalla judicial por la vía urgente Pág. 35



### VIGO

"Ella fue otra víctima de Borja Rial", denuncia la familia de su exnovia muerta en 2010 / Pág. 7

### **TURISMO**

El monasterio de Oia encara una nueva vida: hotel cinco estrellas y espíritu sostenible / Pág. 10

### MUNDO

Catorce muertos y 300 heridos en más explosiones en 'walkie-talkies' en Líbano / Pág. 24

### La Xunta acepta pagar casi la mitad del túnel que conectará Porta do Sol con Torrecedeira

Aportaría 8 millones para el soterramiento Caballero le reclamó 12 en un proyecto que valoró en 20 Pág. 2

### Al menos ocho gallegos reciben tratamiento por su adicción al fentanilo

Más de 150 casos en España por dependencia de esta sustancia Pág. 16

### **GALICIA**

### La hostelería se rebela contra la tasa cero al volante

Ve excesivo el recorte a 0,20 porque dañaría a los negocios de fuera del casco urbano/Pág. 18

### Alivio en los pacientes de ELA y esperanza en sus familias con la nueva ley

"Ya no tendrá que sacrificarse nadie para que yo pueda seguir viviendo", asegura José Juan Rodríguez





### La Xunta financiará el 38% de la ampliación del túnel de Porta do Sol hasta Torrecedeira

Acepta la propuesta del Concello de colaborar en la finalización del vial más allá de Elduayen > Aportará el mismo porcentaje que destinó a la mejora de la movilidad en el entorno de O Parrote en A Coruña en 2016

**VÍCTOR P. CURRÁS** 

Deseo concedido. La Xunta de Galicia acepta la petición del Concello de Vigo para cofinanciar la finalización del túnel de Porta do Sol hasta Torrecedeira. Apenas dos días después de que el alcalde Abel Caballero formalizara por carta esta demanda, el ejecutivo autonómico ha confirmado que aportará casi el 40% de los fondos necesarios para completar la inversión necesaria. En su último cálculo el Concello avanzó que rondará los 20 millones de euros, por lo que como mínimo, siempre y cuando no se produzcan nuevos sobrecostes, transferirá 7,7 millones de euros.

Esta proporción del 38,5% será la misma que en la reforma del frente marítimo de A Coruña efectuada la pasada década. La intervención de 31,1 millones de euros fue asumida entonces por Xunta, Autoridad Portuaria y Concello; centrándose los esfuerzos del gobierno autonómico en el túnel de O Parrote al aportar 12 de los 14 millones de euros que costó. El resto del presupuesto se distribuyó entre el túnel de A Marina y otras mejoras en la movilidad.

Dicho importe de 12 millones de euros fue el solicitado el pasado lunes por Caballero, quien en su carta

Santa Marta-Torrecedeira

apuntó que la Xunta "invirtió significativas sumas en la ciudad de A Coruña en similares procesos de renovación urbana". El regidor olívico manifestó su "certeza" de que la respuesta sería afirmativa y emplazaba a la comisión de infraestructuras formada por ambos gobiernos a "concretar cantidades" para su materialización.

La misiva enviada este lunes supuso un cambio de postura respecto a lo demandado en los últimos años o lo acordado por Caballero y Rueda tras su primer encuentro institucional el pasado 25 de junio. Desde San Caetano apuntan con sorpresa que en aquella reunión "no se mencionó en ningún momento el túnel de Elduayen", algo que sí que se hizo con el de Beiramar. Sin embargo, el primer edil vigués pidió aplazar la reforma del frente marítimo hacia el futuro.

"Rueda me dijo que quiere cooperar con la ciudad en proyectos prioritarios. Pues éste es el más prioritario, y tiene concreción en muy corto plazo", explicaba en un audio remitido a los medios. En él indicó también que el del frente marítimo necesita llegar a un acuerdo con Gobierno Central y Puerto; por

**Barrio do Cura** 

lo que se plantea "a medio plazo" v no de forma tan urgente.

Una vez obtenidos los últimos informes de la Dirección Xeral de Patrimonio se ha constatado que la obra se podrá acometer "salvando" los restos arqueológicos hallados en el entorno y que se corresponden con el baluarte de A Falperra y otras edificaciones defensivas. Así, la excavación desde el tramo ya consolidado en Elduayen se podrá acometer en paralelo a la

urbanización del Barrio do Cura y para la cual Gestilar ya cuenta con las correspondientes licencias de obra.

El presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda, trasladará con otra

Paseo de

Alfonso XII

carta esta decisión en las próximas fechas; constatando así el acercamiento entre ambos políticos durante los últimos meses. La cofinanciación de este vial se sumará a la recuperación del Teatro Fraga de la mano de la Diputación.

#### Proyecto ya en marcha

Reforma del frente

marítimo

de A Coruña

La obra no se trató

Rueda y Caballero

en la reunión de

del mes de junio

Elduayen

Presupuesto

20 mill. €

(cálculo del Concello

en septiembre de 2024)

propuesta

de la Xunta

El pasado 25 de mayo el Concello adjudicaba por 230.000 euros el proyecto de "Prolongación del túnel de Elduayen al encuentro con

> el nuevo vial del proyecto de urbanización del Barrio do Cura". El contrato correrá a cargo de

CAPITEL Arquitectura, Ingeniería e Innovación SL, quien deberá entregarlo a finales de este año. El nuevo subterráneo de 135 metros también deberá "esquivar" las raíces del Olivo centenario, cuyo estado de salud es "de hierro" según los estudios realizados el pasado otoño.

El trazado que saldrá a la superficie tras la calle Poboadores parte de una propuesta de Alfonso Penela, arquitecto de la urbanización de Barrio do Cura. En ella figura una nueva rotonda al término de Torrecedeira, donde se ubica actualmente la calle Santa Marta, que sustituirá a la actual ubicada entre Romil y Pi y Margall como nudo de comunicaciones en la zona.



### El cierre al tráfico supera los cuatro años sin un horizonte para su apertura

El 4 de febrero de 2020 el tráfico rodado privado se despedía de Porta do Sol para siempre. En un momento en el que el coronavirus todavía era un rumor procedente de China o Italia el kilómetro cero vigués iniciaba su metamorfosis para convertirse en espa-

de Caballero

cio público peatonal de más de 8.000 metros cuadrados. La ansiada "Plaza Mayor" de la que carecía la urbe se estrenaba en verano de 2022 con la procesión del Cristo de la Victoria y O Marisquiño. Desde entonces se ha recuperado el tránsito por Elduayen al Paseo de

Alfonso y otros actos como Navidad, Entroido o manifestaciones.

No obstante sigue sin haber un horizonte para la apertura, ya con la ampliación hasta Torrecedeira, por lo que el transporte público continuará circulando desviado por Beiramar y Venezuela.

150 metros Longitud del túnel Longitud del vial en superficie de Barrio do Cura hasta Torrecedeira (400 m. + 150 de ampliación) Accesos Policarpo Sanz. Aprovecha la Paseo de Alfonso. estructura del parking subterráneo en la planta -2.

R. V.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha elevado este miércoles a más de 3.000 millones de euros la "deuda de la Xunta" con la ciudad y ha instado a Rueda a "empezar a saldarla", invirtiendo en el túnel que conectará Porta do Sol-Elduayen con Torrecedeira.

En unas declaraciones grabadas y remitidas a los medios, el regidor olívico se ha referido a las manifestaciones de Rueda sobre la deuda del Estado con Galicia, y ha advertido de que "Rueda no querrá que España le pague la deuda", pero él

### Caballero incluye los 470 millones de coste del Cunqueiro en la "deuda" con la ciudad

Acusa a Feijóo y a Rueda de "regalar" ese dinero a un fondo buitre francés

sí exige que el gobierno gallego pague su deuda con Vigo.

Según ha señalado, la Xunta tiene una deuda de 2.770 millones con la ciudad, acumulada desde que el PP gobierna, por no invertir. Así, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "no está" en materia inversora en lo que respecta a políti-

ca social, educación, la reforma de Balaídos, las humanizaciones de calles, el proyecto Vigo Vertical o las instalaciones deportivas. Asimismo, ha afeado a Rueda que su gobierno se acuerde "ahora" de hacer un plan de vivienda en Vigo "cuando llevan gobernando desde 2009".

A esos 2.770 millones, Caballero

ha sumado los 470 millones de sobrecoste del Hospital Álvaro Cunqueiro, y ha denunciado que Feijóo y Rueda "regalaron" ese dinero a un fondo buitre francés, queriendo hacer creer que se trataron de inversiones en la ciudad.

En definitiva, para Abel Caballero la Xunta debe a la ciudad más de 3.000 millones de euros que "ha dejado de invertir" en los últimos años en Vigo. "Se invirtieron sabe Dios dónde, en Vigo no", ha apostillado el alcalde, que ha añadido: "Hay quien dice que la Xunta invirtió más en Mos que en Vigo. Parece creíble, viendo lo que invirtieron en Vigo, que fue nada".

Por todo ello. Caballero ha instado al gobierno gallego a "empezar a saldar la inmensa deuda" con la ciudad."Y presumen de 5 ó 6 millones de inversión en el Teatro Fraga, si nos deben más de 3.000 millones de euros! Esto es una desvergüenza política", ha sentenciado.

### El Concello alega que el nivel de ruido está en la media europea

Destaca la inversión en humanizaciones o ascensores para reducir su impacto > Culpa a la Xunta del tráfico al Cunqueiro o Gran Vía

VÍCTOR P. CURRÁS

Un mal que afecta a dos de cada tres vigueses, pero "en la media de los límites de ruido que marca la Unión Europea" y con avances en marcha para adaptarse "a los nuevos parámetros" exigidos. Los elevados índices de contaminación acústica de la ciudad desvelados por el Mapa Estratégico de Ruido no han tomado por sorpresa al Concello, quien fue el primer organismo en publicar los datos del mismo en septiembre de 2022. "Probablemente Vigo sea una de las ciudades más respetuosas de Europa", señalan desde el gobierno municipal.

La cuarta fase del estudio de los niveles de ruido que publicó este martes por el Ministerio de Transportes cifra en 199.500 los vecinos que sufren a lo largo del día más de 55 decibelios (dB), el umbral antes del malestar según la OMS. Por las noches, al menos 79.200 ciudadanos deben descansar con niveles de ruido que duplican los 30 dB aconsejados por la misma organización. En ambos casos es el tráfico viario el principal causante. Desde el Concello señalan que

entre 2007 y 2017 invirtieron 140 millones de euros en "actuaciones que contribuyeron a cumplir los objetivos de calidad acústica", entre los que figuran humanizaciones de calles, controles de tráfico, asfaltados y varios programas innovadores.

Entre ellos destacan la puesta en marcha de las turborrotondas –con un aumento de la fluidez del tráfico– o la limitación de velocidad a 10 km/h.La peatonalización de Porta do Sol y las rampas o ascensores del Vigo Vertical complementarían ese plan de mejora del que se espera se sigan mejorando los resultados. A su vez recuerdan la treintena de Zonas Acústicamente Saturadas y la inminente implantación de las Zonas de Bajas Emisiones del Centro, O Calvario, Bouzas y Praza de Portugal. Aunque el estudio de 2022 se realizó en base al mismo método que en 2017 (CNOSSOS-EU), desde el gobierno local consideran que "no resulta estricto, a nivel técnico, realizar una comparativa". Para corroborarlo apuntan que áreas del centro como Ronda de Don Bosco o Praza de Compostela

anotan bajadas de cinco decibelios y en praza de América la nueva distribución ha hecho que los peatones ganen peso en uno de los antiguos puntos negros.

Desde Praza do Rei reconocen que la orografía urbana, las vías de mayor tráfico o la actividad industrial de los polígonos condicionan los resultados de un estudio que no recibió ninguna alegación. Sin embargo, no se menciona ninguna solución para la Autopista del Atlántico o la VG-20, especialmente a su paso entre Navia y Coia, donde el soterramiento ha quedado descartado por ahora. Al mismo tiempo señala a la Xunta de

> Galicia como corresponsable de estos resultados. Es el caso de la Avenida de Castrelos, con un "nivel de tráfico intenso por la conexión con el Hospital Álvaro Cunqueiro", el cual tachan de "empeño de la Xunta". También culpan al tránsito de autobuses metropolitanos por la Gran Vía hacia la intermodal. Al mismo tiempo restan importancia a los niveles alcanzados en algunos puntos ya que"el nivel de emisión acústica de una playa por el efecto de las olas ronda de media los 60



Entorno de la VG-20 en Navia, donde se propuso soterrar el vial por el ruido que genera. // Alba Villar



# La Policía Local refuerza la vigilancia en los montes para prevenir incendios

El Ayuntamiento activa un protocolo para la protección del entorno natural ante las altas temperaturas > Pide colaboración ciudadana

Patrullas en moto

harán recorridos

diarios por sendas

y pistas forestales

R.V.

Con la ciudad cubierta con una densa humareda gris procedente de los incendios en Portugal, el alcalde, Abel Caballero, anunció ayer que el Concello ha puesto en marcha un protocolo de medidas para prevenir la posibilidad de incendios, el cual estará vigente mientras las "temperaturas no vuelvan a la normalidad".

Caballero, que envió un mensaje de apoyo y pésame a las víctimas

y afectados de los incendios en el país vecino, manifestó que la primera de esas medidas es aumentar la vigilancia policial. "Patrullaje preventivo", resu-

mió el regidor, según el cual "al menos una patrulla en moto estará recorriendo a diario tantas sendas de los ámbitos forestales de la ciudad donde puede haber más riesgo de incendios". Además, los agentes vigilarán desde puntos estratégicos, "puntos elevados ya conocidos por la Policía desde donde tienen una panorámica amplia", para poder detectar lo antes posible cualquier conato de incendio, así como actividades sospechosas o cualquier comportamiento inusual que pueda generar un riesgo.

Caballero ha pedido colaboración ciudadana "en el marco de la vigilancia preventiva" para que avisen si detectan fuego o actividades

sospechosas y aseguró que estas medidas se mantendrán "hasta que vuelvan las temperaturas a la normalidad".

En la retina de muchos vi-

gueses está el recuerdo de la ola de incendios de 2017, que cercó el municipio olívico y dejó varias víctimas mortales, en Vigo y Nigrán. Desde entonces, y pese a las llamadas de atención de las comunidades de



"Juntos porque somos hermanos" desembarca en Príncipe. Aldeas Infantiles SOS inauguró ayer la exposición fotográfica *Juntos porque somos hermanos*, un homenaje a los niños que crecen lejos de sus familias y que, además, se enfrentan al dolor de verse separados de sus hermanos. Las imágenes, que retratan las relaciones fraternales de menores de distintos países, podrán contemplarse en Príncipe hasta el 13 de octubre. En el acto participaron el alcalde vigués, Abel Caballero, la concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, y el director territorial de Aldeas Infantiles SOS en Galicia, Víctor Muñoz (arriba, en la foto). La muestra fotográfica ya estuvo expuesta en Madrid, Granada, Málaga y Valencia.

montes, sigue sin estar implantado el anunciado "anillo verde" para proteger los núcleos de población de nuevos incendios forestales por la falta de entendimiento entre el Concello y la Xunta.

El plan de anillo verde del Concello contemplaba una senda de 49,6 kilómetros con dos bandas de 50 metros de ancho y un camino de 5 metros para permitir el rápido acceso de los bomberos en caso de incendio.

Por otra parte, el Ayuntamiento entregó esta semana 58 ayudas de emergencia por valor de 20.000 euros, la mayoría dedicadas a pagos de vivienda: "Casi 13.000 euros con los que evitamos 28 desahucios", concretó Caballero. En lo que va de año, el Concello ha aprobado 3.200 ayudas que son compatibles con el resto de medidas de política social.

### La 'superluna' deja mareas de récord en el litoral vigués

Las mareas vivas de estos días por la superluna ya están dejando imágenes espectaculares por todo el litoral vigués, como en el paseo de Bouzas, donde el mar prácticamente se ha comido las gradas, o en el espigón del náutico, tomado por las olas. Los registros máximos se prevén con la pleamar de esta tarde, prevista para las 17.36 horas.



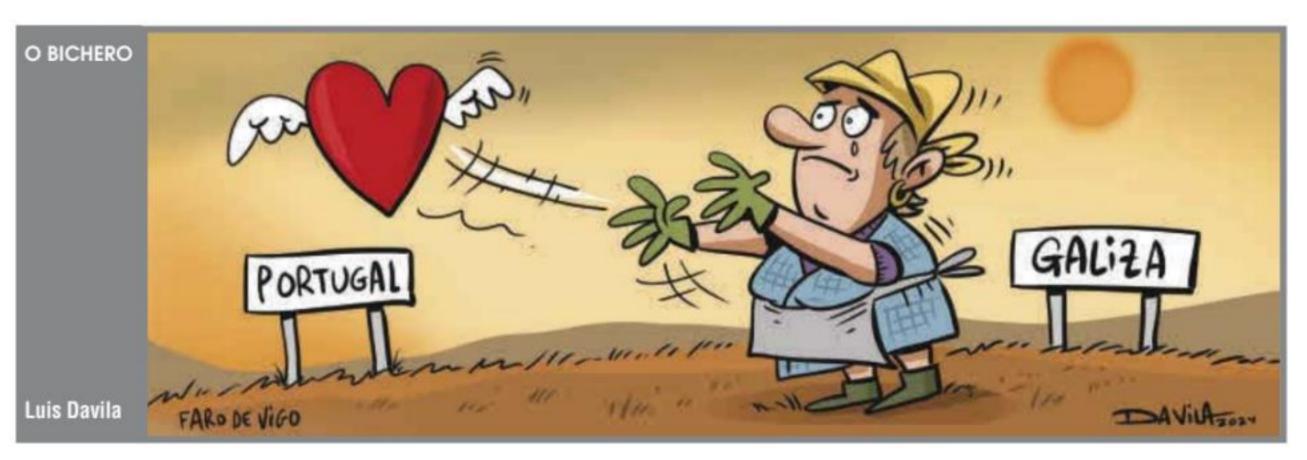

#### "Godspell, el musical", producido por Banderas y Emilio Aragón, en Vigo

"Godspell, el musical", producido por Antonio Banderas y Emilio Aragón, elige el Teatro Afundación para las únicas funciones en Galicia de su gira española. El espectáculo podrá verse entre los días 20 y 23 de próximo marzo. La versión original triunfó en los teatros neoyorquinos en la primera mitad de los años 70. Aragón asume la dirección de escena y la dirección musical en un show que tiene como director adjunto a Víctor Ullate Roche.

#### Afaga premia los relatos de Irene Alonso y Miguel Peñuelas

Afaga entregó ayer los premios del X Certame Literario de Relato Curto "Nun Recuncho da Memoria". Con motivo del 30 aniversario de la asociación, debían estar redactados en primera persona y empatizar con los enfermos de alzheimer. Resultaron ganadores As maceiras do avó, de Irene Ángela Alonso, que acompañó el texto con una ilustración original, y foise, de Miguel Ángel Peñuelas Ayllón, en las categorías de galego y castellano, respectivamente.

XOSÉ R. BUSTELO Director científico del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca

## "Falta un plan de investigación a 10 o 15 años para saber lo que queremos hacer"

"Afortunadamente, lo más importante lo tenemos, que es la calidad humana"

A. BLASCO

Es profesor de Investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, coordinador del Programa científico de mecanismos del cáncer del Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (Ciberonc), director científico del Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca y presidente de la Federación de Sociedades Españolas de Oncología. Numerosos premios nacionales e internacionales reconocen su contribución científica en la materia. Este referente nacional en la investigación para entender y combatir el cáncer protagonizó ayer un seminario del Instituto Sanitario Galicia Sur en el Álvaro Cunqueiro.

#### -¿De qué va a hablar hoy [por ayer]?

 Gracias a todo lo que se conoce sobre la secuenciación de los cánceres humanos, tenemos un montón de información sobre alteraciones genéticas, sobre mecanismos que conducen al cáncer. Cuando se empezaron a estudiar, se pensaba que iba a haber pocas y muy mayoritarias. Ahora sabemos que estas son la excepción y que tenemos multitud de alteraciones genéticas a baja frecuencia. La clave es saber si son importantes o no.Y, en el caso de que lo sean, qué supone para un paciente. Si pueden ser tratadas. Utilizamos toda la información que ha salido del Proyecto Genoma e intentamos caracterizarlas e identificar las importantes. Trabajamos con varias, hoy voy a enseñar un ejemplo.

### -¿Es por donde pasa el futuro de la investigación oncológia?

-Hay muchas cosas que hacer. Una, efectivamente, es coger toda esa información genética y ver cómo aplicarla terapéuticamente. Si un paciente con una alteración genética puede ser tratado con un fármaco determinado. Es la medicina personalizada. Ahí hay muchos retos porque, por ejemplo, hay muchas alteraciones importantes que con el desarrollo del conocimiento actual no sabemos cómo bloquear farmacológicamente.



Xosé R.Bustelo, ayer, en el Cunqueiro. // Pablo H. Gamarra

66 LAFRASE

"Que el 70% de los cánceres sean curables en 2030 es factible si se pone toda la leña a arder"

Hay que desarrollar nuevas formas de atacarlas. Otro reto es cómo poder detectar los tumores cuando todavía no pueden ser detectado por las técnicas convencionales a nivel clínico. Otro punto importante es saber cómo transicionan esas células. Se ha visto que si secuenciamos tu piel o cualquier tejido normal que no tenga ningún tipo de alteración, pues vamos a detectar grupos de células que sí tienen alteraciones genéticas, pero son normales. No sabemos muy bien qué hace

que de repente decidan convertirse en tumorales. Ese es el gran reto.

#### –Ni si van a convertirse en algún momento.

-Muchas no. Vas a morir con esas células. Si todas las células que tienes en tu piel con alteraciones desarrollaran tumores, no durabas tres meses.

### -¿Cuál es su diagnóstico sobre la investigación en cáncer en España?

-En capacidad humana estamos bien. En recursos a nivel de centros también. Este [el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur] es un ejemplo. Pero nos falta todavía financiación para hacer proyectos muy ambiciosos. Si nos comparamos con otros países, hay proyectos aquí que no se pueden hacer a no ser que el grupo consiga financiación extranjera, cosa que no es mala tampoco. Nos falta ese impulso. Y, sobre todo, para mantener al personal de formar estable a largo plazo.

-¿Y eso cómo se logra?

abarcase a toda la gente que pueda aportar, como en ingenieros biomédicos, informáticos, matemáticos... Que permita abordar el problema desde una visión más compleja.

—¿Qué opinión le merecen la iniciativa de los centros integrales de atención de cáncer y el listado elabo-

muy bien. Va en la senda adecuada. Creo que falta un centro que sea más específico de cáncer. En general, aquí

han crecido en base a la multidisciplinariedad y, aunque eso es bueno en cáncer, creo que estaría bien tener al

menos un centro de referencia que

atención de cáncer y el listado elaborado por el Ministerio?

-Como concepto, que diría Manquiña, el de centro de integral de cáncer es muy buena idea. La inventaron los americanos hace muchos años. Es tener centros que combinen asisten-

cia, investigación y docencia de una manera integral. Sería muy positivo para la investigación y los pacientes. Ahora, la forma de materializarlo en España ha sido completamente errónea. El proceso de selección ha sido poco claro, los requerimientos también y, al final, el listado que salió era incomprensible por muchos. Creo que están reconociendo el error y lo cambiarán.

-¿La meta de que en 2030 se pueda curar el 70% de los casos de cáncer es muy ambiciosa o posible?

Octorado en Biología por la USC, pasó luego al Instituto de Investigación Farmacéutica Bristol-Myers Squibb (Princeton) y fue profesor asistente en la Universidad Estatal de Nueva York. Hoy es profesor titular de investigación en

el CSIC e investigación en cipal del Ciberonc.

lítica de invertir, pero sobre todo de sostener en el tiempo y que tengamos un plan a 10 o 15 años para saber lo que queremos hacer. Aquí vamos por saltos. Falta estabilidad a largo plazo y falta adoptar formas de trabajar como en otros países: que tengas financiación basal para mantener a tu gente. Afortunadamente, lo más importante lo tenemos que es la calidad humana.

-Si la can-

tera la tene-

mos, nos falta lo

más fácil que es

simplemente dinero.

Mucho es voluntad po-

#### -¿Desde fuera, cómo ve el estado de la investigación en Galicia?

-Estamos mucho mejor cuando me fui. Antes no había prácticamente nada. Ahora hay centros de investigación e institutos de investigación sanitaria, cosa que antes no. Hay grupos buenísimos que están trabajando 962) –Es difícil,
por la porque el
cáncer es
más listo
que los investigadores, pero lo
veo factible.
Sobre todo si
rin- se pone toda
la leña arder para conseguir eso. Es
una aspiración de los

pacientes y asociaciones como CRIS Cáncer o la AECC realmente están haciendo programas de investigación muy ambiciosos. Hemos mejorado mucho en términos de supervivencia y de calidad vida durante el tratamiento y después y en términos de curación. Ahora se curan tumores de los que hace 40 años la gente se moría. El cambio ha sido muy radical, pero tenemos que mejorar. Sobre todo, tenemos problemas con tumores que se resisten a ser tratados, pero no hay nada imposible.Los tratamientos que estamos ahora metiendo en el hospital son cosas que se habían desarrollado en laboratorio hace 10 o 15 años. La clave es investigar.

#### A. BLASCO

Tres meses después, el equipo directivo del Área Sanitaria de Vigo ya está completo. A las incorporaciones anunciadas el lunes en el Diario Oficial de Galicia, se añaden las de Antonio Rodríguez Pena y María Jesús Arós Garrido a dos subdirecciones de Enfermería, según comunicaba ayer el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

La remodelación al frente de la sanidad viguesa se salda con nueve relevos. Principalmente, están concentrados en la Dirección Asistencial y no se ha tocado la

## El Sergas completa su equipo directivo para el Área Sanitaria de Vigo

Ribera Povisa ficha al doctor Emad Abuassi como jefe de Cardiología

de Recursos Humanos ni la de Recursos Económicos.

Precisamente fue el cargo que está al frente de este área uno de los primeros cambios que se conocieron. En junio salió de él la doctora Susana Cerqueiro y lo asumió la doctora Esther Casal, convirtiéndose así en número dos del Sergas en Vigo. Dependiendo de ella, en el nivel siguiente de responsabilidad solo permanece en el puesto Roberto Devesa, al frente de Atención Primaria. Reyes Díaz Lambarri deja la Dirección de Procesos de Soporte para coger las riendas de la Atención Hospitalaria, cargo que dejó vacante ya antes del verano Silvia Pérez. Con la salida de Pilar Reza Castiñeiras de la Dirección de Enfermería, se fueron también tres subdirectores a su cargo: Beatriz Fernández, Xoan Xosé Hermelo y María Dolores Muíños. Rosa Moráis se puso al frente de este área y se incorporaron a las subdirecciones María Jesús Arós, Antonio Rodríguez y María del Carmen López. Se mantiene Carmn Soto.

Por otra parte, el Hospital Ribera Povisa ha fichado al doctor Emad Abu-Assi Alnakeeb como jefe del Servicio de Cardiología, tal y como figura en la página web del centro vigués.

El doctor Abu-Assi es profesor asociado de Medicina en Santiago de Compostela, trabajó en Montecelo y, hasta el pasado mes de abri,l, en el Álvaro Cunqueiro. Además, cuenta con una intensa labor científica, con más de 200 artículos publicados.

### La UVigo analiza la relación mujer y poder en el Imperio romano a través de las exiliadas

La experta Helena López constata que los destierros, siempre motivados por adulterio, aumentaron en este periodo, probablemente, por la influencia que tenían las condenadas

S. PENELAS

Agripina, la madre de Nerón, fue desterrada a la isla de Pandataria por su hermano Calígula hasta que su sucesor Claudio le permitió regresar a Roma. Pero ella no fue la única. Durante el Imperio romano, un importante número de mujeres cercanas a los emperadores fueron condenadas al exilio. Sobre todas ellas recayó la acusación de adulterio, pero un estudio desarrollado en la UVigo plantea que, en realidad, la expulsión podría deberse al poder o la influencia que ellas ejercían durante esa época.

El trabajo se enmarca en una línea de investigación más amplia centrada en la relación entre mujer y poder en la época imperial y que desarrolla Elena López en la facultad ourensana de Historia como contratada Juan de la Cierva. "Mi tesis se centró en el proceso de institucionalización del emperador romano, porque no es una figura que surge de repente sino que se desarrolla durante siglos. Y una parte trataba sobre la influencia de la mujer en ese proceso. Desde que me incorporé a la UVigo, profundizo en esa línea de trabajo para estudiar cómo se relacionan las mujeres, normalmente, madres, mujeres, hijas y demás familiares de los emperadores, con el poder. Y también me interesa analizar cómo lo reflejan los autores antiguos y si han cambiado los roles de género hasta la actualidad", explica.

La línea temporal de su investigación comprende el Alto Imperio, desde el 27 a.C. hasta el 235 d.C., y el trabajo sobre las exiliadas verá pronto la luz a través de un artículo. "Si durante un periodo de tiempo encontramos una gran cantidad de condenas contra las mujeres y después se reducen, probablemente es debido a que ellas tenían más poder o influencia que en épocas anteriores o posteriores. Todo parece indicar que se producen en un momento en el que las mujeres pueden resultar un poco más peligrosas o reúnen más poder", plantea.

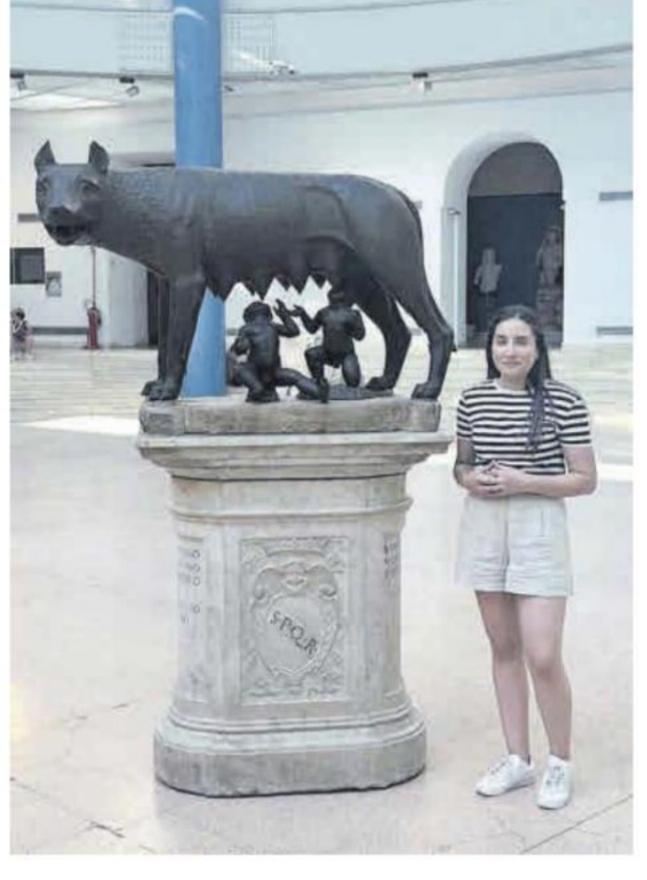

La investigadora Helena López, en los Museos Capitolinos de Roma.

### Jornadas sobre pobreza y mujer en la Antigüedad

Helena López será una de las participantes el 4 de octubre en la Xornada Olladas á antigüidade, que en su 6º edición se centrará en la mujer y la pobreza. Están organizadas por Iria Souto y Susana Reboreda, de la Facultad de Historia, dentro del proyecto nacional Vulnerabilidad intrafamiliar política en el mundo antiguo, del que la propia Reboreda es una de las investigadoras principales.

las investigadoras principales. Su charla plantea si la pobreza en la Antigua Roma era una cuestión de género o de clase: "El problema es que no tenemos ni muchas evidencias ni fuentes para estudiarla en las clases bajas porque los que tenían capacidad para reflejar su memoria por escrito eran los ricos. Pero las mujeres de las clases altas, al no tener los mismos derechos que los hombres ni libertad económica, también estaban en una situación de vulnerabilidad". Como fuentes, Helena López recurre a las obras de escritores antiguos como Cicerón o Salustio. Y, frente a los numerosos casos de exiliadas, solo halló el de un hombre de la familia imperial condenado a abandonar Roma.

Las repudiadas eran enviadas a islas, "un lugar estratégico" porque simplificaba las tareas de vigilancia y aislamiento. "Eran figuras muy importantes y hacerse con una de ellas y establecer alianzas podía suponer un peligro para el poder imperial". Así que allí permanecían hasta su muerte, ya ancianas, o ejecutadas antes por encargo.

"Realmente, mantenían una vida acomodada, envidiable para la población pobre, pero sin los lujos a los que estaban acostumbradas. Augusto exilió a su propia hija, Julia, por adulterio y las fuentes insisten mucho en que no se le permitía beber vino. Le retiraron casi todo el dinero y los lujos pero sabemos por inscripciones y otros elementos que se llevó esclavos. Primero estuvo en una isla y luego en una zona remota en tierra firme, pero nunca volvió a Roma, ni siquiera cuando murieron sus dos hijos", revela.

"Hay autores que en los últimos 30 años han planteado que esas acusaciones de adulterio eran una tapadera de casos puramente políticos, complots o golpes al poder. Pero este cambio de perspectiva de víctima a perpetradora es una suposición. Nosotros tratamos de ser más objetivos y estudiar lo que estas condenas nos cuentan sobre la época", comenta.

Lo cierto es que la imagen de esa Agripina intrigante y capaz de cualquier cosa por conseguir el poder para sí misma se ha mantenido a través de los siglos para definir a muchas otras mujeres: "Pasa lo mismo con Isabel la Católica o Catalina de Rusia. Pero afortunadamente, ya desde hace bastantes años, la visibilización de las mujeres en la historia tiene cada vez más importancia y relevancia. Y poco a poco vamos profundizando en algunas lagunas que intentamos solventar".



Nicole Steinmetz. // Duvi

### El Cinbio premia a la ingeniera biomédica Nicole Steimetz

Estudia virus vegetales para obtener vacunas y administrar fármacos de forma más eficaz

R.V.

La ingeniera biomédica germano-estadounidense Nicole Steinmetz recibirá el próximo lunes el II Cinbio Gold Talk, el premio con el que el centro de la UVigo reconoce el trabajo de las personas e instituciones que fomentan el avance de la ciencia en los ámbitos de la biomedicina y los nanomateriales.

Steinmetz es profesora de la Universidad de California, donde es fundadora y responsable del Center of Nano-InmunoEngineering (nanoIE). Y también codirige el Center for Engineering in Cancer de EE UU.

Su trabajo de investigación se centra en la ingeniería de materiales a partir de los virus de plantas para mejorar la administración de fármacos y desarrollar vacunas. Sus estudios también tienen aplicación en el ámbito de la agricultura, en concreto, en el campo de los pesticidas. Es autora de casi 300 artículos e inventora de más de 70 patentes.

Steinmetz recogerá su galardón durante un acto en el hotel Attica. Su antecesor fue Lluís Torner, director del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), de Barcelona.

### El edificio Redeiras, la biblioteca Neira Vilas y el Marco celebran la G-Night

Más de un centenar de actividades de divulgación se celebran en varias ciudades el día 27 durante la "Noite Galega das Persoas Investigadoras"

Vilas y el Museo Marco.

Entre las 18 y las 22 horas, en Redeiras tendrá lugar una gran feria científica, con más de 20 puestos, en los que investigadores de la UVigo mostrarán a los asistentes diferentes experimentos para acercarse al universo, los materiales, la acuicultura, la inteligencia artificial, la monitorización de aves marinas, el tratamiento de aguas, la agroecología, las comunicaciones digitales, las nanopartículas plasmónicas o la ciencia económica. De forma paralela, se desarrollarán otras actividades como el espectáculo de danza "A conectividade que nos move", a través del cual el grupo Future Oceans Lab explicará la conectividad ecológica y el impacto humano, así como las charlas y talleres de los investigadores David Posada Gianluca Marino, entre otros.

Por su parte, la biblioteca Neira Vilas acogerá entre las 19.30 y las 21 horas una charla de Ana Larrañaga y Juan Jesús Rico titulada "Na procura da potencia perdida: a España solar que non foi". Y en el espacio anexo al Marco, desde las 17 a las 21 horas, el personal investigador y técnico del Centro Oceanográfico (IEO-CSIC) de Vigo compartirá su trabajo con la sociedad a través de talleres científicos y poniendo el foco en la labor de asesoramiento científico que lleva a cabo para diferentes administraciones.

R.V.

Más de un centenar de actividades de divulgación se extenderán por toda la comunidad el próximo día 27 con motivo de la cuarta edición de la Noite Galega das Persoas Investigadoras (G-Night), que coordina un año más la UVigo en colaboración con sus homólogas de Santiago y A Coruña y diferentes instituciones de investigación.

El lema de este año es "Conciencias creativas" y el programa en Vigo se repartirá con diferentes propuestas gratuitas entre el edificio Redeiras de O Berbés, la biblioteca Neira



Rial, durante su declaración en 2010, tras el fallecimiento de su entonces pareja, María Isabel Solla. // J.M.

# "Mi hermana fue otra víctima de Rial", denuncia la familia de su exnovia fallecida hace 14 años

- ► Borja fue investigado tras su muerte, que se cerró como un suicidio
- ► Hoy vuelve a declarar por intentar asesinar a Yohanna en Valladares

E. VILLANUEVA

Borja Rial Rodríguez cumple hoy su cuarto día en la cárcel de A Lama como investigado por la tentativa de asesinato de Yohanna Comesaña, la joven a la que roció con gasolina y prendió fuego en Valladares tras romper su relación tres meses atrás. Pero esta no es la primera ocasión en la que este hombre, de 41 años y natural de Vincios, Gondomar, pisa el penal pontevedrés.

Catorce años atrás, concretamente el 17 de noviembre de 2010, el juez de guardia lo envió a prisión provisional tras la muerte de la que era su novia, María Isabel Solla, de entonces 24 años, de un tiro en la cabeza con un arma que pertenecía al propio Rial y para la que carecía de licencia.

En la decisión del juez habría pesado el hecho de que la pistola carecía de documentación y existiese un resultado de muerte en su tenencia ilegal, si bien los resultados de balística y prueba de la parafina (restos de pólvora) confirmaron que se trataba de un suicidio.

A los diez días, Rial era puesto en libertad. "Quizás él no apretó el gatillo pero sí llevó a mi hermana a esa situación". Estas son las palabras de María Jesús Solla, a la que tras el suceso de este pasado fin de semana en Valladares, se le han vuelto a reabrir todas las heridas por el falleci-

"Quizás él no apretó el gatillo pero sí llevó a mi hermana a esa situación", aseguran miento de su hermana María Isabel. "El caso se cerró de mala manera, como un suicidio, pero mi hermana fue otra víctima de Borja Rial", cuenta apenada.

Reconoce que tanto ella como su familia, se quedaron en shock, "alarmados", al escuchar la noticia del intento de asesinato de Comesaña a manos, presuntamente, del que fue novio de su hermana en el momento de su muerte. Para nosotros fue decir"¿ves? ¿y ahora qué?".Al menos podemos escuchar a Yohanna; otras como mi hermana ya no pueden contar su versión", explica María Jesús Solla, quien aprovecha también para trasladar a los familiares de la joven su apoyo."Vemos y sabemos de su dolor y los acompañamos. Nosotros también necesitamos de mucho apoyo", amplía.

Para ella, lo más grave de la situación fue la "premeditación" con la que actuó supuestamente Rial en su ataque a Comesaña. "Estas personas conflictivas a la larga vuelven a delinquir. Está claro que fue premeditado, aquí la drogadicción no puede servir de justificante. A nosotros nos dijeron que lo de mi hermana fue un suicidio... A ver qué pasa aquí, pero por mí que se quede toda la vida en prisión", cuenta la hermana de María Isabel Solla, que lamenta, sobre todas las cosas, el no haber podido recoger las pertenencias de la joven tras su fallecimiento. "Fue una situación muy frustrante. Ellos vivían juntos y no pudimos ir a recoger nada de nuestra hermana",confiesa tristemente.

Tras pasar en primera instancia a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Vigo, en funciones de guardia, la investigación por el intento de asesinato de Yohanna corre ahora cargo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo. El juez tiene previsto para la mañana de hoy ratificar previsiblemente la medida de prisión provisional de Rial, que podrá prestar de nuevo declaración por videoconferencia desde A Lama. El titular del juzgado también citó para la semana a los agentes que participaron de su detención por si pudiese haber incurrido, además, en un delito de atentado.

#### Suspendido el juicio contra el presidente de los comuneros de Cabral

El Juzgado de lo Penal 1 de Vio suspendió ayer la vista contra el presidente de la Comunidad de Montes Santa Mariña de Cabral, Luis Rodríguez, y otras dos personas, por la supuesta comisión de un delito contra la ordenación del territorio derivado de la construcción de un galpón junto al corredor natural del Lagares. El motivo de la suspensión fue la necesidad de comprobación de documentación.

#### Policías de Vigo participarán de una concentración por la falta de medios

El sindicato policial CEP organiza hoy una concentración frente a la Jefatura Superior de Galicia, en A Coruña, en la que participarán agentes de todas las Comisarías, para denunciar la falta de medios en las plantillas en el marco de un incremento de la delincuencia y delitos graves.



Los nuevos pilotes. // A.V.

#### Arrancan los trabajos para la nueva zona de atraque en Beiramar

Las obras para recuperar el espigón más próximo a la zona de astilleros de Beiramar ya están en marcha. El Puerto invierte más de 600.000 euros para reconstruir esta zona de atraque, que tendrá un uso ciudadano, y ya se pueden observar los primeros pilotes del futuro pantalán. La Asociación Náutica de Guixar se trasladará a esta nueva estructura flotante, que se extenderá 60 metros mar adentro.

### El octogenario que acuchilló a su vecino se libra de la cárcel por su edad y alcoholismo

E. VILLANUEVA

Un octogenario fue condenado ayer a 5 años de prisión por acuchillar a su vecino en Nigrán, al que también deberá indemnizar con 20.000 euros por las lesiones y el daño moral sufrido. Los hechos ocurrieron en 2022, cuando la víctima se encontraba limpiando su furgoneta. Fue entonces cuando el acusado le clavó el cuchillo en reiteradas ocasiones. La vista, celebrada ayer en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, se saldó con un acuerdo de conformidad.

El hombre no ingresará en prisión a consecuencia de su edad y el alcoholimo que padece, a condición de no volver a delinquir en ese tiempo,



El acusado ayer, en la sala de vistas de la Audiencia. // P. Gamarra

el pago de la responsabilidad civil y el someterse a un tratamiento de desintoxicación, así como no quebrantar la orden de alejamiento que le impide acercarse al vecino a menos de 200 metros durante 15 años.

### Muere un hombre de 58 años tras caer de su moto en una salida de vía en Castrelos

- ► El varón quedó inconsciente tras el siniestro
- Los sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito

### REDACCIÓN

Un hombre, de 58 años de edad, de iniciales A.P.B., falleció tras caer de su moto mientras circulaba por la avenida de Castrelos, a la altura de As Carneiras, según informaron fuentes municipales.

Los hechos ocurrieron pasados unos minutos de las 11.00 horas de la mañana de ayer y fue un particular el que alertó a los servicios de emergencia, asegurando que una persona estaba inconsciente en el suelo tras caer de su moto tras una salida de vía.

Hasta el punto se trasladó una ambulancia de soporte vital avanzado, cuyos profesionales realizaron maniobras RCP al varón, así como efectivos de la Policía Local de Vigo. Pese a esto, nada se pudo hacer por salvar la vida del motorista.

Con este, ya son casi una decena los motoristas fallecidos en las carreteras del área de Vigo en lo que va de año.



#### CAROLINA SERTAL

Ki, Ori y Cas tienen entre 13 y 15 años de edad cuando emprenden un viaje a las entrañas del Sky Plaza, un edificio de dimensiones colosales que alberga en cada una de sus plantas interiores un universo diferente. Van en busca de su amiga Cindy y,a lo largo de la travesía, vivirán todo tipo de aventuras oníricas y surrealistas, visitando los lugares más insospechados y cruzándose en el camino a personajes de lo más variopinto. Es el argumento de la webserie Sky Plaza, un proyecto que lleva largo tiempo saltando de la tableta gráfica al ordenador del vigués José Garnelo, "Nelo", un animador 2D que trabajó en su día en Psiconautas, los niños olvidados, Premio Goya 2017 a la mejor película de animación bajo la dirección de Alberto Vázquez y Pedro Rivero.

Tras haberse presentado el año pasado en el Weird Market de Valencia, el mercado profesional más importante de animación, videojuegos y new media que se celebra en España y uno de los más relevantes a nivel europeo, el primer capítulo de la serie de José Garnelo, Cats, se estrenará por fin en su ciudad natal

#### IDECAR ELECTROMECÁNICA, S. COOP. GALEGA

Anuncio de liquidación e extinción de coope-

Na Asamblea Xeral Extraordinaria de 6 de setembro de 2024 acordouse por unanimidade, a liquidación e extinción da sociedade cooperativa, coa conseguinte aprobación do balance final de liquidación, de acordo co previsto na Lei de Cooperativas de Galicia, co seguinte resultado:

Balance final de liquidación: Activo: Activo Non Corrente: 1.370,04€ Activo Corrente: 0,00€ Total Activo: 1.370,04€

Pasivo: Patrimonio Neto: 535,49€ Pasivo Non Corrente: 834,55€ Pasivo Corrente: 0,00€ Pasivo Total: 1.370,04€

Vigo, a 12 de setembro de 2024 Iván Dios Carballa, María del Carmen Regueira Vilas. Liquidadores de Idecar Electromecánica, S. Coop. Galega

el próximo sábado, en el marco del Galician Freaky Film Festival, en lo que el propio animador considera "un buen escaparate" para mostrar su trabajo y lograr captar la atención de alguna productora que se interese por la propuesta audiovisual que, en la actualidad, busca financiación para materializar el resto de capítulos.

"Sus orígenes se remontan a una serie de bocetos que había diseñado en el año 2015. Inicialmente estaba planteada como una serie ligera que sucedía en un tren fantasma y que albergaba un mundo distinto en cada uno de sus vagones, pero es que tiempo después justo se lanzó la serie de animación Infinity le una vuelta al eje temático, pero también al ritmo narrativo, ya que el enfoque fue mutando hacia una historia contada de forma fragmentada a lo largo de 13 episodios muy cortitos, en los que hay saltos narrativos, omitiendo información para invitar al espectador a imaginar esos vacíos, a rellenar los diálogos, es como un juego en realidad", cuenta José Garnelo.

La idea original de Sky Plaza no es el único aspecto de la webserie con sello vigués, y es que junto a este animador 2D también han trabajado el músico vigués lago Marta, quien se ocupó de componer la banda sonora, y el también residente en la ciudad Miguel Bianchi, responsable del sonido de la obra y del doblaje de uno de los protagonistas, Cas. Por otra parte, Daniel Lema y Cristal Lazare se encargaron de poner voz a Ki y Ori, respectivamente.

José Garnelo explica que en el telón de fondo de su proyecto de webserie los espectadores podrán encontrar"una historia de maduración, ese paso de la niñez a la no niñez, no a la adultez. Y hasta ahí podemos leer, porque no puedo contar nada más de ella sin desvelarla". Sky Plaza se estrenó por primera vez el año pasado en el Weird Martet y su animador afirma que, "para mi sorpresa, gustó un montón, la verdad es que mucho más de lo que yo mismo esperaba. Desde entonces, hemos estado moviendo este primer capítulo, que es una buena muestra de ver cómo se mueven los personajes, buscando la oportunidad de entrar en circuitos y espacios que permiten el cara a cara con el público y en definitiva, darlo a conocer para conseguir productora y captar financiación".

Y es que este profesional vigués del sector de la animación no puede evitar hacer referencia a la cara B de un trabajo marcado por la precariedad. En este sentido, José Garnelo camente bonito poder crear mis propias historias".

### Dos nuevos radares de tramo controlan el tráfico en AP-9 y PO-340 en el área de Vigo

Captan adelantamientos indebidos, excesos de velocidad y el uso del móvil y del cinturón

#### PATRICIA PEDRIDO

Dos nuevos radares de tramo han entrado en funcionamiento en el área de Vigo. La DGT ya anunció el pasado mes de abril un paquete de medidas para incrementar la vigilancia y el control del tráfico ante el repunte de la siniestralidad registrado a comienzos de año. Este plan incluía la instalación de 95 puntos fijos en las carreteras españolas, de los que el 60% abarcarían varios kilómetros, y entre ellas se encuentra un tramo de la AP-9 y otro de la PO-340.

En el caso de la autopista, el nuevo radar vigila ya los tres kilómetros inmediatamente posteriores a la salida del túnel de Candeán, en dirección Tui, mientras que el dispositivo instalado en la PO-340 controla la circulación en los kilómetros 4,2 y 6,2 entre Gondomar y Tui.

#### El PP propone el Vitrasa gratis un día de la Semana de la Movilidad

Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, el PP municipal ha propuesto la gratuidad de toda la red de Vitrasa durante al menos un día, una medida que entienden que permitiría "promover" el transporte público de la ciudad frente a la "menguante y exigua" oferta presentada por el alcalde, Abel Caballero.

#### El BNG se reunirá con 20 colectivos vecinales por la movilidad en Vigo

El BNG de Vigo anunció que mantendrá una veintena de encuentros vecinales para avanzar en un nuevo modelo de movilidad en la ciudad. En el marco de la campaña "Máis buses, menos multas", la agrupación recorrerá los barrios vigueses para presentar un decálogo de medidas para "revolucionar o transporte público" en Vigo.

#### Una nueva aplicación pública para consultar la calidad del aire

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, anunció que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de lanzar una aplicación que permite la visualización, en tiempo real, del Índice Nacional de Calidad del Aire (ICA) que marcan las distintas estaciones de medición de la red nacional.

### Récord de cortometrajes en la octava edición del festival vigués

Con un récord de cortometrajes y con la expectativa de superar el volumen de asistentes del año pasado, la octava edición del Galician Freaky Film Festival (GFFF) dará comienzo mañana con una doble sesión de cine, a partir de las 19.00 horas en los Cines Tamberlick, rindiendo homenaje a dos clásicos: Terminator y Pesadilla en Elm Street.

El director del evento, Juan de Castro, se mostró muy satisfecho de cara a la nueva edición y apuntó que "este ano temos un récord de 40 curtametraxes, que hai que destacar que son moi difíciles de ver, ademais de especiais e diferentes. Esperamos superar o número de asistentes do ano pasado, porque hai que lembrar que agora mesmo este é o evento de cinema máis importante en Vigo e que vén aumentando o número de obras.

de actividades e alcance". En este sentido, analizando la evolución del festival, el director del GFFF indicó que "o noso punto forte é que poden visionarse curtametraxes bastante insólitas e alucinantes, ademais de contar cun ambiente festivo e familiar nas salas e dispoñer doutro espazo con actividades paralelas, como pode ser este ano a Feira Freak, na que haberá unha vintena de postos de artesanía e ilustración", señaló Juan de Cas-

Tras la inauguración, desde las 10.30 hasta las 19.00 horas, la jornada del sábado estará dedicada a los más pequeños con proyecciones adaptadas a su edad, en el marco de la sección "Pequefreaks", mientras que los visionados de la sección oficial darán comienzo a las 21.00 horas en los Tamberlick.

cuenta que, "tras haber estudiado dirección de cine en Barcelona, a donde ya me fui con la animación entre ceja y ceja, finalmente acabé volviendo a Galicia para estudiar un ciclo de animación. Fue gracias a eso que pude trabajar en Psiconautas, en donde me formé como animador aprendiendo de un montón de profesionales excepcionales y con mucha experiencia". Este vigués lleva una década trabajando en el sector y apunta que "en Galicia apenas hay oportunidades de trabajar en estudio y sobre todo en un campo tan específico como el mío, la animación en 2D, dibujando frame a frame, pero es fran1/6

Este número é indicativo do risco do produto sendo 1/6 indicativo de menor risco e 6/6 de maior risco.

FONDO DE GARANTÍA. ABANCA está adherido ao Fondo de Garantía de Depósitos de entidades de crédito. O fondo garante ata un máximo de 100.000 euros por depositante e entidade de crédito.



Sobes?



\*Ata o 31/12/24 370 € brutos para novas domiciliacións da nómina/pensión/cota de autónomo. Importe mínimo: nómina/pensión 1.200 €/mes; cota de autónomo 50 €/mes, manténdoa 24 meses e asinando un compromiso de permanencia. Rendemento de capital mobiliario monetario suxeito a retención. Non acumulable a outras campañas de nómina/autónomo. Os clientes pódena domiciliar nunha conta da que sexan titulares. Se o cliente tivo a nómina/pensión/cota de autónomo domiciliada nos últimos 12 meses non terá acceso. Os non clientes deben contratar unha conta composta por conta á vista, tarxeta de débito, tarxeta de crédito (suxeito a análise de risco da entidade), Tarifa Plana de ABANCA Seguros, Banca a Distancia (inclúe o servizo de e-correspondencia) e servizo de avisos por correo electrónico.



R.V.

Viajar al pasado del Mosteiro de Oia valiéndose de los medios técnicos del presente con vistas a una conservación, proyección y utilidad futura. Como si el tiempo no pasara por él, el único monasterio de la orden del Císter a orillas del mar será objeto de un ambicioso proyecto de restauración, rehabilitación y ampliación con una inversión total superior a los 25 millones de euros que lo convertirán en un hotel de 5 estrellas con un fuerte componente cultural.Incluirá 74 habitaciones,un spa y villas, así como amplios jardines y zonas de esparcimiento. Esta intervención garantizará la viabilidad y sostenibilidad del monumento y su futuro a largo plazo, alineando su desarrollo con las necesidades del turismo de calidad y la preservación del patrimonio.

Se trata de la mayor inversión de la historia del Concello de Oia, y una de las mayores inversiones privadas en patrimonio en Galicia de los últimos tiempos.

La sede de Afundación, en Vigo, fue

### El renacer del Mosteiro de Oia

Con 25 millones de inversión, acogerá un hotel 5 estrellas con 74 estancias, villas y spa ➤ Rueda: "Fomentará un turismo sostenible"



el escenario escogido ayer para la presentación pública de este proyecto, que estuvo apadrinado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; Santiago Pintos, de Rodríguez + Pintos Arquitectos; Sarah Barbará, coordinadora del proyecto del Real Mosteiro de Oia; Xoán Martínez, director del Real Mosteiro de Oia y Lara Graña, redactora jefe de FARO. Este proyecto, liderado por MARE (antes Vasco Gallega), un grupo gallego con una fuerte proyección internacional, marca una nueva etapa en la historia del Mosteiro de Oia tras 20 años de trabajo.

### La Xunta aporta 4 millones de euros que "dinamizarán la economía local"

El presidente autonómico definió la iniciativa como el "inicio de una nueva etapa" para este emblemático monumento del patrimonio gallego que cuenta con una ayuda de 4 millones por parte de la Xunta.

Rueda indicó que con este proyecto, además de preservar el patrimonio, se "dinamizará la economía local", se fomentará un "turismo sostenible" y se mejorará los servicios para turistas y peregrinos. Con todo, la circulación de los usuarios turísticos no coincidirá con la de los asistentes a la iglesia ya que el espacio turístico comprende únicamente el recinto cerrado intramuros.

#### Inicio de los trabajos

Actualmente, se está a la espera de recibir el único informe pendiente que depende en este caso de Costas del Estado. Una vez se reciba, se podrá solicitar la Licencia de Obra al Concello de Oia, y así poder iniciar los trabajos.

Barbará subrayó la importancia de la sostenibilidad en el proyecto, no solo en términos medioambientales sino también desde una perspectiva patrimonial y social, mientras Martínez dialogó con Graña sobre los desafíos enfrentados en los 20 años de trabajo, así como la visión de futuro.

### ¿Qué hacer hoy en Vigo?

### Actos

#### Presentación de libro

Pilar Cernuda presenta "Lo que yo recuerdo" sobre sus 50 años de profesión con la periodista Mª Carmen Parada. El Corte Inglés (restaurante-planta 7ª) a las 19.00 horas.

#### Conferencia sobre el alzhéimer

La neuropsicóloga Nina Gramunt imparte la charla "Pódese previr o alzhéimer" en un acto de Afaga en el marco de la celebración del Día Mundial de la dolencia y del 30° aniversario de la asociación. 

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

#### Charla acogimiento familiar

La Fundación Aldaba presentan En Familia, un programa de acogimiento familiar para menores que viven en centros de protección y carecen de alternativas familiares. A Morada (Enrique X. Macías, 6) a las 19.00 horas.

#### Conferencia sobre acuicultura

María Saura (Instituto de Investigacións Mariñas) habla de "Acuicultura e investigación: consumo seguro y sostenible del pescado" en un acto del IEV. • EMAO (García Barbón, 5) a las 19.30 horas.

#### Taller sobre afectividad

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública Jokin de Irala imparte un taller sobre afectividad y sexualidad humana. VIUP (Couto, 2) a las 19.00 horas. Inscripción 661101985.

#### Presentación de libro

Iria Collazo López presenta "Os mortos que amei" con Marcos Calveiro (Editorial Galaxia). ■ RioLagares (Falperra, 16) a las 20.00 horas.

#### Jornada de puertas abiertas

Técnica vocal, formación teatral básica para adultos y avanzada. Imaxinatea Lab Creativo (Praza Francisco Fernández del Riego, 3-local 5C), desde las 17.30 horas. Con inscripción.



Anterior actuación de la Imagine Jazz Orchestra. // José Lores

### El Programa Conexións cierra la temporada

La Imagine Jazz Orchestra, la Sant Andreu Dixie Band y Edu Ferrer con un tributo a Frank Sinatra cierran el Programa Conexións. La cita es en el Teatro Afundación a las 20.00 con entradas desde 4 euros. Bajo la dirección de Joan Chamorro, se presenta el himno "Fillos da choiva e do mar", de Ernesto Campos. agenda@farodevigo.es

### Música

#### Festival Underfest Xacobeo

Ciclo Rock'ink: Music & Art, con exposición de gig posters del estudio londinense We Three Club. Le sigue el concierto de Beta Máximo. Galería Maraca (Doctor Cadaval, 12) desde las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

#### Tarde de baile

Con música en directo para bailar.

• Cafetería Luces de Bohemia (Colón, 34), de 19.00 a 21.00 horas.

#### Homenaje a Otis Redding

Concierto junto a Sam & Dave, Sam Cooke y Artur Conley en 1967.

Bar Tipo X (Real, 21) a las 20.30 horas

#### The Silver Lining Serenaders

Grupo de Nueva Orleáns con jazz, swing vintage y western swing de los años 20,30 y 40 del siglo pasado.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 21.30 horas. Entradas a 10 euros.

VIGO = 11



LOS de la SAR de Redondela.; Buf, cuántos recuerdos! Estos afanosos aunque maduros varones que contempláis son directivos, entrenador y algunos de los exjugadores de balonmano de la SAR de Redondela, de allá por los finales 70 y nacientes 80. Sí, sí, aquellos tiempos en los que en la mayoría de los campos se entrenaba y jugaba en pistas al aire libre, en su caso en La Junquera. Los nombramos, de izda. a dcha.: Cula, Fermín, Joaquín, Olimpio, Antonio García, José Luis, Manolo, Fernando, Juan Antonio, Carlos, Javier, Mariño, Mingos y Lete. Agachados, Nere, Chelis, Martín, Reboredo, Fermín Migueles y Bielas.

### ¡Bienvenida, Solpor Brewing, al caudal de las cervezas de cuño vigués!

¿Qué importa si el tiempo avanza, si hoy estoy tomándome una cerveza?, dijo alguien de tanta autoridad creativa como Edgard Allan Poe. Eso debieron pensar los vigueses Zeus Mallo, Brais Álvarez y Samuel Martínez que, unidos por su amor por la cerveza de calidad y conscientes de que es la prueba de que Dios nos ama y quiere que

seamos felices, han creado Solpor Brewing. ¡Alegrémonos, vigueses, porque una marca más comienza su aventura en Vigo con tres estilos de cerveza (Scot, IPA y Lager) producidas artesanalmente, ya en locales como Lume de Carozo, Craft Vigo o Aveleira Viños! En Vigo tuvimos hace décadas La Cruz Blanca en A Barxa como cerveza propia que luego compró la Skol y ahora tenemos cerveceros que ofrecen esta bebida de producción olívica: nació la Nós, creada por los vigueses Xulio y Raúl Méndez con marcas co-



mo Illas Cíes, Viúva Negra, Sálvora..., ahora en suspenso aunque **Xulio** tiene el local La birrería en la calleReal; Pits (G.Olloqui, 1) fabricada por los vigueses **Manuel Gómez** y su mujer, **Emiliana Disilvestro**; Roy the Bull, Irmaos de Lei (Labrega, Engatadeira, Apaixoante...) de los cuñados **Alberto y Pablo**; *Trisk-Ale* en Baiona y *La Banda* en Nigrán, de los hermanos **Andrés y Roberto Toledano...** Por algo **Platón** dijo que el inventor de la cerveza era un sabio.

### Chamacos en concierto : la Imagine y la Sant Andreu en cita mayéuitica

La cerveza alegra al alma y, decía mi abuela, la música es el vino que llena la copa del silencio. Pues eso se sentirá hoy en el Teatro Afundación, donde a las 20 horas el Conservatorio Mayeusis ofrece para celebrar el principio de curso un concierto muy especial. ¿Cómo no si subirán al escenario la Imagine Jazz Orchestra de Vigo y la Sant Andreu Dixie Band catalana, ambas dirigidas por Joan Chamorro? Oiréis a 2 agrupaciones muy jóvenes, formadas por músicos desde los 8 años y con una calidad musical impresionante. Edu Ferrer cantará luego a Sinatra, vendrá luego la pieza Filloas Da Choiva e do mar, canción compuesta por Ernesto Campo, cantada por músicos y coralistas vigueses...;Qué buena cita!

### Veganos del mundo ¡uníos!

Quedan cuando escribo esto 37 días, 4 horas y 20 minutos para que la feria Vegana. Gal abra sus puertas en el Ifevi, otra vez de vuelta a Vigo tras la experiencia madrileña. Patricia Menéndez, Ana Gontad y Tamara Posada están en posición de combate, sumando expositores, No es solo una feria de alternativas culinarias, tiene la base ideológica de movimiento de liberación , una forma de mirar el mundo. Del animal, claro.



FARO DE VIGO 12 = ESPECIAL JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 203

### FESTAS DE LALIN - AS DORES 2024

#### **PROGRAMA DE FESTAS**

### Venres, 20

20.00 h: Misa.

20.00 a 21.30 h: Pasarrúas do grupo de gaitas Os Xuncos.

21.30 h.: Chupinazo e pregón.

22.00 h.: Concerto de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre no Campo da Feira.

23.30 h.: Concerto da Charanga Ardores no Campo da Feira.

DJ no Campo da Feira.

### Sábado, 21

10.00 h: Misa.

11.00 a 13.00 h: Pasarrúas da Charanga KM0.

13.00 h: Concerto da Lira de Prado na Praza da Vila.

18.00 h: Comezo do pasarrúas do II Festival de Bandas de Gaitas de Lalín. De 19.00 a 20.30 horas. Concerto clausura do Festival na Praza de Loriga. Evento organizado pola Asociación cultural Carballo da Manteiga.

20.00 h: Misa.

20.30 h: Concerto da Lira de Prado na Praza da Vila.

22.00 h: Bombas de palenque.

22.30 h: Concerto de Lucía Pérez no Campo da Feira.

00.00 h: Orquestra Top Líder, no Campo da Feira.



Procesión da Virxe das Dores. // Bernabé/Javier Lalín

02.30 h: DJ no Campo da Feira.

### Domingo, 22

10.00 h.: Bombas de palenque. 10.30 a 12.00 h: Pasarrúas dos Dezas de Moneixas.

12.00 h: Misa Solemne cantada pola Coral de Lalín.

12.30 h: Procesión amenizada pola Banda de Música de Lalín.

13.00 h: Disparo de bombas.

13.30 h: Concerto da Banda de Música de Lalín na Praza de Loriga.

18.30 a 20.30 h: Pasarrúas da Charanga Os Verbeneros.

21.00 h: Espectáculo de Abraham Cupeiro coa Banda de Música de Lalín na Praza de Loriga.

22.30 a 00.00 h: Pachi Show na Rúa Areal.

00.00 h: Espectáculo pirotécnico no Lago do Pontiñas.

00.30 h: Actuación da Orquestra Cinema no Campo da Feira.

02.45 h: DJ no Campo da Feira.

### Luns, 23

10.00 h: Bombas.

10.00 h: Misa.

11.00 a 13.00 h: Pasarrúas do grupo de gaitas A Carballeira de Cercio.

13.00 h: Concerto da Banda de Música de Vilatuxe, na Praza da Vila.

18.00 a 20.00 h: Pasarrúa da Charanga Leña Verde.

20.00 h: Misa.

20.30 h: Concerto da Banda de Música de Vilatuxe na Praza da Vila.

22.00 h: Bombas.

22.00 h: Actuación da Orquestra París de Noia e Combo Dominicano, no Campo da Feira.

### Martes, 24

10.00 h: Bombas.

10.00 h: Misa.

11.00 a 13.00 h: Pasarrúas do grupo Os Trasnos de Doade.

13.00 h: Concerto da Banda de Música de Muimenta, na Praza da Vila.

18.00 a 20.00 h: Repenicando.

20.00 h: Misa.

20.30 h: Concerto da Banda de Música de Muimenta na Praza da Vila.

22.00 h: Actuación da Orquestra Satélites e Panorama, no Campo da Feira.



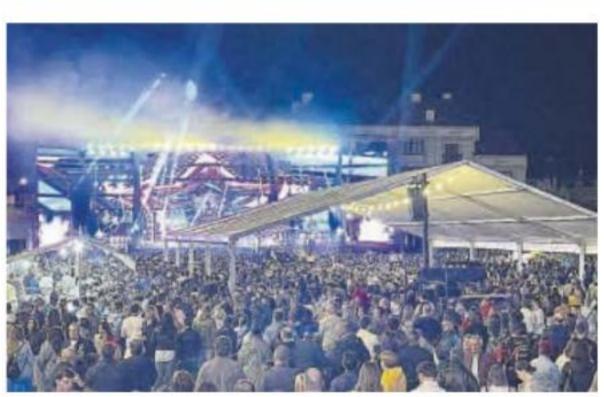

Ambiente no Campo da Feira nunha das verbenas do ano pasado. // FdV

### Orquestras, grupos tradicionais e bandas amenizarán as festas

M. GONZÁLEZ [LALIN]

O Concello de Lalín asumiu a organización das Dores 2024. Con un presupuesto de alrededor de 120.000 euros, as patronais de Lalín estarán marcadas polas actuacións dos grupos tradicionais da localidade, que estarán acompañados de charangas, as bandas de música e tamén, como non podía ser doutro xeito, dalgunhas das mellores orquestras de Galicia. París de Noia, Panorama, Los Satélites, Combo Dominicano ou Clnema, amenizarán as verbenas do Campo da Feira, para dar paso a sesións DJ's que prolongarán a festa ata altas horas da madrugado ao longo da fin de semana festiva.

Desde o venres 20 e ata o vindeiro martes 24, Lalín vístese de gala para vivir as súas festas patronais na honra da Virxe das Dores, despedindo así o verán e dando a benvida a un outono que promete moita actividade cultural e de lecer, tanto para veciños e veciñas como para visitantes, coa vista xa posta no Cocido e todo o que conleva.

### Taxis como alternativa al bus escolar

Redondela estrena una iniciativa pionera de traslado en taxi a alumnos de Bachillerato que carecen de transporte público > Treinta estudiantes se acogen al servicio en su primer día

ANTONIO PINACHO REDONDELA

Al habitual ajetreo de autobuses y vehículos particulares que se vive cada mañana en la zona escolar de A Marisma de Redondela.donde se concentran tres institutos y dos colegios, ayer era llamativa la presencia de varios taxis de los que se bajaban estudiantes en la puerta de los centros escolares. No es que los alumnos se hayan aburguesado, sino de la puesta en marcha de una iniciativa pionera del gobierno bipartito redondelano (PSOE-AER). Con ella dan respuesta a un problema que afecta a medio centenar de estudiantes residentes en las parroquias que, al pasar a Bachillerato, dejan de tener garantizado el transporte escolar por parte de la Xunta.

Este servicio, financiado por el Concello tras firmar un convenio con dos colectivos locales de taxistas, nace tras el compromiso de la alcaldesa, Digna Rivas, de no dejar sin autobús a los alumnos que residan alejados del casco urbano que no disponen de un transporte público que se adapte a sus horarios lectivos. El traslado de los bachilleres comenzó ayer con treinta alumnos inscritos –aún pueden sumarse más en los próximos días- de los institutos Pedro Floriani y Mendiño.

El presidente de la Asociación Radio Taxi Redondela, Juan Carlos Puga, explica que el servicio lo atenderán cada día una flota de catorce taxis, que realizarán turnos de las distintas rutas de forma similar a los



Un alumno se baja de un taxi, ayer, en la puerta del instituto Pedro Floriani de Redondela. // Pablo Hernández

que regulan la parada del aeropuerto. Así se garantizará la rotación de los taxistas, ya que no todos los trayectos tienen los mismos kilómetros, garantizando un reparto equitativo de los viajes. Los vehículos que participan en la iniciativa trasladan a los alumnos hasta los institutos desde las mismas paradas del transporte escolar de Cesantes, Quintela, Vilar de Infesta, Porto Cabeiro, Reboreda y Ventosela. Los taxis realizan cada día el trayecto de ida y vuelta y luego se pasará el recibo con el reporte al Concello, que es el que asume el coste.

Cada taxista en cada viaje puede desplazar entre uno y cuatro estudiantes, en función de la demanda de cada ruta, y el dirigente de Radio Taxi aclara que "no se trata de un servicio puerta a puerta, sino de una alternativa al transporte escolar por lo que al regresar de los institutos se dejará a los estudiantes en la parada de autobús, no en sus casas".

Este profesional aplaude esta novedosa iniciativa municipal puesta en marcha para evitar que se repitiera el grave problema de transporte escolar que sufrieron a diario durante el pasado curso decenas de alumnos de Bachillerato en el Concello, que llegó a provocar manifestaciones por parte de las Asociaciones de Nais e Pais (ANPA) y de los alumnos. "Para nosotros será positiva porque genera trabajo desde septiembre a junio, que son meses en los que suele bajar la demanda, y todo lo que suponga nuevos ingresos siempre es bienvenido", afirma Puga.

La primera jornada del servicio transcurrió ayer sin problemas. Tan solo hubo una incidencia de una alumna que tenía asignado un taxi y se desplazó al instituto en autobús, por lo que se estudiará qué pasó.

### Soutomaior cambia las calderas de sus campos de fútbol por sistemas de aerotermia

Supondrá un ahorro económico y una mayor eficiencia energética

> REDACCIÓN SOUTOMAIOR

Soutomaior ha adjudicado la sustitución de las calderas de gasoil de los campos de fútbol municipales Graciano Padín y Salgueirón por un sistema de aerotermia más eficiente a nivel energético. Además supondrá un importante ahorro económico para las arcas municipales, ya que se eliminará el consumo de gasóleo en estas instalaciones deportivas.

Esta inversión se realiza gracias a una subvención de más de 55.000 euros procedente del Fondo de Cooperación Local, a la que pueden optar los municipios de menos de 15.000 habitantes. El proyecto del gobierno local contempla la actuación en los dos vestuarios del campo de Salgueirón y en uno del campo Graciano Padín.

El alcalde, Manu Lourenzo, señala que "con este investimento seguimos avanzando na mellora da eficiencia enerxética nas instalacións municipais", y recordó otras actuaciones como la instalación de un nuevo sistema de ventilación en el Multiusos de Arcade, mucho más eficiente.

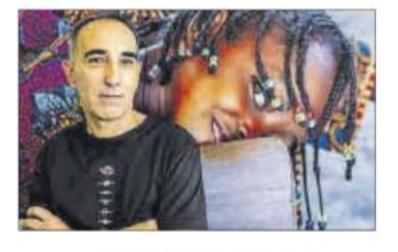

Eli Regueira. // J. Teniente

### Eli Regueira expone sus fotos de Senegal con la ONG Da Man

REDACCIÓN REDONDELA

El Multiusos de A Xunqueira inaugura hoy, a las 18.00 horas, la exposición "Diarama", del fotógrafo vigués Eli Regueira.

La muestra reúne imágenes realizadas durante sus viajes por Senegal junto a la ONG Da Man y pretende ser un agradecimiento a todas las personas con las que el autor ha compartido experiencias y proyectos. Regueira lleva más de una década colaborando con Da Man.

### Redondela rechaza cambiar las ferias a todos los viernes como reclama un colectivo

Rivas advierte que no cederá "a chantaxes" ante el anuncio de movilizaciones de los demandantes

REDONDELA

Las ferias de Redondela se mantendrán los días 6 y 21 de cada mes, tal y como establece la ordenanza municipal. El gobierno local rechaza así la petición para celebrar los mercadillos todos los viernes del año, realizada por la Asociación de Empresarios y Comerciantes Ambulantes de Galicia -curiosamente con sede en Madrid-, una decisión que se toma avalada por la postura de distintos colectivos como la Asociación Galega de Ambulantes Autónomos y la Asociación de Empresarios de Redondela, que rechazan realizar ferias semanales cada viernes.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, explica que desde el gobierno local se pusieron en contacto tanto con el colectivo de vende-

dores ambulantes que trabaja en Redondela como con la Asociación de Empresarios para conocer su opinión sobre este asunto "e ambos están a favor de manter os días de feira tal e como están actualmente". La regidora recuerda además que el municipio ya cuenta con cuatro ferias mensuales, ya que en Chapela se celebran mercadillos los días 2 y 16 de cada mes.

Además pone de manifiesto que la propia Asociación de Empresarios redondelana realizó un sondeo interno entre sus asociados y un 80% se posicionaron en contra de aumentar los días de feria. Otro aspecto a tener en cuenta son las consecuencias que la celebración de la feria tiene en la vida cotidiana de los vecinos, por la reducción de las plazas de aparcamiento en el centro urbano. "Cele-



Puestos en la tradicional feria de Redondela. // A.P.

brar a feira todos os venres do ano suporía un prexuízo maior para a veciñanza, e desde o goberno local primamos o interese xeral da cidadanía", puntualiza Rivas.

Por último, ante el anuncio de movilizaciones y concentraciones por parte de este colectivo con sede en Madrid para reclamar que se cambie la feria a todos los viernes del año, la alcaldesa advierte que "non vou ceder a chantaxes nin presións por parte deste colectivo nin de ningún outro".

### Nigrán compra los multicines de A Ramallosa para convertirlos en auditorio

El Concello abonará 160.000 euros por el lote, que incluye las dos salas de proyecciones y otros siete locales en el sótano que se unificarán para habilitar un espacio juvenil

**NELI PILLADO** NIGRÁN

Cerrados desde hace una década, los multicines de A Ramallosa volverán a la actividad próximamente como auditorio municipal. El Concello de Nigrán ha llegado a un acuerdo con Aliseda Inmobiliaria para comprar las dos salas ubicadas en el interior del centro comercial S.XXI por 160,000 euros. El lote incluye otros siete locales de pequeño tamaño en el sótano del inmueble, que se unirán para habilitar un espacio de ocio juvenil. Así lo confirma el alcalde, Juan González, que espera consignar la partida necesaria para llevar a cabo la operación en el próximo pleno, previsto el 1 de octubre.

Las dos salas de proyecciones suman 419 metros cuadrados de superficie y 160 butacas cada una. El arquitecto municipal evalúa su estado y analiza su potencial de cara a la necesaria reforma para unificarlas y habilitar un escenario. La reforma dotará a Nigrán "dun auditorio con capacidade para 300 espectadores que nos permitirá responder a demanda cultural que temos na actualidade, para a que se nos queda xa pequeno o auditorio do Concello", explica el regidor, que no descarta construir un espacio para grandes eventos culturales a largo plazo. La intención ahora es llevar numerosas actividades al nuevo espacio, "desde obras de teatro a proxeccións do cineclube Val Miñor Alice Guy, presentacións, charlas e moitos máis eventos", señala. La Escola Municipal de Teatro también podrá desarrollar allí los ensayos que ahora reparte entre el salón de actos del consistorio y un colegio, indica González.



La taquilla de los multicines, cerrados desde 2014. // Alba Villar

Fueron los propios comerciantes del centro Siglo XXI los que propusieron la operación al gobierno municipal, para dinamizar la actividad de sus negocios y favorecer que el centro comercial recupere el ritmo perdido tras 21 años de actividad.

#### Locales embargados

Las sucesivas crisis económicas han dejado vacíos buena parte de sus locales y un lugar de encuentro como este ayudará a revivirlos, consideran. La mayoría de los espacios han sido embargados y forman parte de la oferta de Aliseda, la sociedad de gestión inmobiliaria que maneja parte de los activos del Banco Popular y del Banco Santander.

Los siete locales que el Ayuntamiento adquirirá también en la planta -1, en las inmediaciones del supermercado, rondan los 500 metros cuadrados en total."O que queremos facer aí é un es-

pazo xuvenil que haberá que definir, para que os mozos dispoñan dun sitio onde desenvolver actividades de ocio, formativas...", sugiere el alcalde.

Desaparecerán en breve algunos de los numerosos carteles de "se

LA CIFRA espectadores

★ La capacidad del futuro auditorio cuando se unifiquen las dos salas de cine será muy superior a la del actual del consistorio, de 170 personas.

donada con 10 premios Goya, que permanece en la cartelera de multicines, los oculta tras un biombo. La obra maestra del cine español, estrenada en 2014, dirigida por Alberto Rodríguez y protagonizada por Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Nerea Barros y Antonio de la Torre, fue la última que se proyectó en las salas nigranesas.

vende" repartidos por

las dos plantas del

centro comercial,

incluso el de la película "La isla

mínima", galar-

#### Nigrán ofrece una visita al bosque fósil de Patos irrepetible en 20 años

Árboles con apariencia rocosa con una antigüedad de entre 5.000 y 10.000 años podrán verse hoy en la playa de Patos. Será una oportunidad única, que no volverá a darse al menos en veinte años, que ofrece la bajamar de récord de estos días. El Concello de Nigrán organiza hoy a las 11.00 una visita guiada por el activista ambiental Antón Lois por el bosque fósil del arenal.

#### As romarías do século XVII ao XIX, mañá nos faladoiros do IEM

O ciclo arredor da Historia Moderna que ofrece o Instituto de Estudos Miñoráns contará mañá venres, día 20, co doutor en Historia e cronista oficial de Baiona, Anxo Rodríguez Lemos, que falará das romarías e santuarios galegos do século XVII ao XIX.O acto terá lugar no local do IEM en Gondomar ás 20.00 e será presentado por Xulián Maure.

#### Baiona conmemora el Día del Alzhéimer con una ruta musical

El sábado se conmemora el Día Mundial del Alzhéimer y el Concello de Baiona organiza una ruta turística que recorrerá ocho emblemáticas plazas de la villa y que incluye música y danza. La actividad, en colaboración con Afaga, arrancará a las 11.30 en la Praza do Concello. Cada parada ofrecerá la oportunidad de bailar y sensibilizar sobre la enfermedad.

#### Chain celebra las fiestas de la Merced

La parroquia gondomareña de Chaín inicia mañana viernes cuatro días de fiestas con otras tantas verbenas. El domingo están previstas las tradicionales subastas de la mano de Carlos Riveiro a las 12.30 y cucañas por la tarde. El martes tendrá lugar la misa solemne a las 12.00 seguida de procesión.

### El BNG pide a AporM que siga gobernando, a cambio de las dimisiones de Barros y Calis

La secretaria municipal aclara en un informe que el presupuesto no está aprobado

JUDIT BERNÁDEZ MONDARIZ

La Corporación municipal de Mondariz celebrará hoy un pleno insólito, cuyo único punto del orden día será la renuncia oficial de los cinco concejales de Alternativa por Mondariz (AporM) como equipo de gobierno, lo que obligará a convocar otro pleno para elegir al nuevo ejecutivo mondaricense. Si todo se mantiene según lo previsto, será el PP, con tres concejales, el que vuelva a gobernar en Mondariz, pues es la lista más votada después de AporM. Ante esto, el BNG ha lanzado una propuesta in extremis a AporM para evitar que el

PP tome el poder del Concello.Dicha propuesta los anima a retirar su renuncia, con la condición de que los dos cabezas de lista del BNG y AporM, Emilio Barros y Xoán Carlos Montes, Calis, respectivamente, presenten su "dimisión inmediata".

Los nacionalistas definen su propuesta como "generosa" y contempla cuatro puntos. El primero es su apoyo para aprobar el presupuesto municipal, partiendo del documento de las propuestas entregado por el BNG de Mondariz hace meses; el segundo es la negociación y aprobación del Plan de Ajuste; el tercero, el compromiso de impulsar el desarrollo del Parque Empresarial de A Lagoa por

parte del gobierno de AporM; y, por último, la dimisión inmediata conjunta de las dos cabezas de lista del BNG (Emilio Barros) y AporM (Calis).

"Esta dimisión conjunta tiene como objetivo superar las desavenencias personales, como indicó el propio Xoán Carlos, para mejorar la situación política del Concello de Mondariz", explican en un comunicado, en el que dicen que quieren "tender la mano a AporM para desbloquear la crisis política en Mondariz".

Por otro lado, desde el gobierno local en funciones, todavía ejercido por AporM, emitieron aver un comunicado en el que indican que la secretaria municipal aclara que el presupuesto de Mondariz no está aprobado.

"El informe de la secretaria advierte que, al contrario de lo que divulga estos días la oposición, el presupuesto no está aprobado", recalca el ejecutivo en funciones, indicando que "la aprobación del presupuesto tiene que realizarse mediante un acuerdo único, unidad de acto que afecta objetivamente a todo el proyecto, sin que permita observaciones o fórmulas de salvaguarda respecto de alguna de sus previsiones o de la documentación que lo integra. El informe reitera que en ningún caso la aprobación de enmiendas por el pleno podría implicar la aprobación inicial del presupuesto general", destacan desde AporM, asegurando que así se lo ha hecho saber la secretaria municipal al resto de los grupos a través de un informe en el que aclara este hecho.

### **Ponteareas** concederá ayudas a 20 centros y casas culturales

D.P. PONTEAREAS

Ponteareas ha publicado la resolución provisional de comisión de evaluación de las solicitudes y documentación presentadas para optar a las subvenciones de apoyo a la cultura destinadas a los centros y casas culturales de Ponteareas. Tras su análisis, verificó que las 20 solicitudes entregadas cumplen con los requisitos exigidos en la convocatoria.

La resolución provisional, que contiene una tabla con las cantidades concedidas provisionalmente, está publicada en la web municipal.

### Salceda estrena la ampliación de su instituto tras una inversión autonómica de 3,3 millones

Es una de las primeras obras que inaugura la Xunta dentro del Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica > El módulo estrenado, de dos plantas, acogerá al alumnado de Bachillerato

JUDIT BERNÁRDEZ SALCEDA DE CASELAS

La comunidad educativa de Salceda está de celebración. Tras dos años de obras y otros muchos de reclamaciones, por fin pudo inaugurar ayer la ampliación del IES Pedras Rubias, una obra en la que el Gobierno gallego ha invertido 3,3 millones de euros y que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, definió como "una reclamación justa". Así, desde este curso que acaba de comenzar, el alumnado de Salceda ya tiene unas instalaciones adecuadas para impartir el Bachillerato. Se trata, además, de una de las primeras obras que la Xunta estrena al amparo del Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica.

Para el conselleiro, como para el resto de intervinientes en el acto de inauguración, la ampliación del instituto salcedense es un motivo de alegría porque significa que crece la población en edad escolar, siendo este Concello un de los pocos en Galicia que lo hace. Así pues, cabe recordar que antes los jóvenes del municipio tenian que desplazarse a Porrino o Tui para cursar Bachillerato, y que por eso reclamaron la implantación de estos estudios en Salceda.

Para dotar al centro de los espacios necesarios, se construyó una nueva superficie útil de alrededor 1.600 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, y una pasarela de unión con el edificio existente. El área

JUDIT BERNÁRDEZ

TOMIÑO

risa puede salvar vidas, mi trabajo se

enfoca en inspirar a otros a sonreír

desde el corazón, a través del color y la redacción de mensajes de buena

energía". Así define el artista colom-

biano Marion Ve su obra, en la que

siempre invita al que la ve a sonreír.

Lo ha hecho en los murales que de-

coran las calles de su Colombia natal

y de otros países del mundo, y ahora lo hará también en Tomiño, donde se

encuentra realizando un mural en la

en la confluencia con la Praza do

Seixo, será el lienzo de la nueva obra

de este muralista que está de tour artístico por España, realizando una se-

rie de intercambios culturales que lo

llevarán a ciudades como Valencia y Barcelona, previo paso por Tomiño.

"Me parece un sitio mágico, con espa-

cios muy hermosos, por eso para mí es muy emocionante pintar aquí y

compartir mi arte con todos los ve-

cinos", recalca Marion Ve.

El antiguo edificio del Palomar,ya

Avenida de República Argentina.

"Bajo la premisa de que una son-



Román Rodríguez, Santiago R. Davila, César P. Ares, Álex Rodríguez y Salene González. // Anxo Gutiérrez

docente está dotada de ocho aulas, dos departamentos, un laboratorio y un espacio para el polo creativo. Además, el nuevo espacio cuenta también con acceso propio por medio de una zona cubierta.

El edificio está preparado para la producción de energía renovable, por medio de paneles fotovoltaicos, calderas de biomasa y acumuladores térmicos, fomentando el ahorro energético y reduciendo las emisiones.

"Espacios abiertos, amplios, acogedores, sostenibles, versátiles, inclusivos y llenos de luz que permitirán a nuestro alumnado desarrollar su proceso de enseñanza y crecimiento personal en las condiciones más favorables posibles de bienestary medios", valoró la directora del centro, Chefa, que se manifestó "orgullosa y satisfecha tanto por el resultado como del propio proceso desenvuelto para llegar a este punto". Además, también agradeció la paciencia del equipo docente y del alumnado, que tuvo que convivir con las obras, y se acordó de la primera promoción graduada en Bachillerato en el centro el curso pasado,"que apostó por cursarlo en nuestro instituto a pesar de la incertidumbre del momento".

En el mismo sentido se pronunció el alcalde accidental, Álex Rodríguez, que disculpó a la alcaldesa, Loli Castiñeira, que no pudo asistir al acto al encontrarse de viaje. Rodríguez, lamentó que esa primera generación de Bachillerato de Salceda no haya podido disfrutar de estas nuevas instalaciones, que son motivo de alegría para todos y todas.

### Las personas sordas podrán disfrutar de la música en las Festas do Cristo

El Concello pone a su disposición unas mochilas vibratorias cedidas por el de Nigrán

> D.P. PORRIÑO

Las Fiestas del Cristo de Porriño van a ser este año más inclusivas que nunca. Además de acciones como el pregón con lengua de signos, el Concello contará con unas mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva, prestadas por el Ayuntamiento de Nigrán.

Estas mochilas permiten sentir el ritmo de la música al público con discapacidad auditiva que asista el sábado al Louro Valley o el lunes a la orquesta Pa-

Las personas interesadas en portar una de estas mochilas tienen hasta el viernes, día 20, a las 13.00 horas, para solicitarlas por registro en el Concello de Porriño. De todas formas, en la entrada del recinto de los conciertos. en la calle Progreso, también podrán solicitarlas siempre que queden unidades disponibles.

"Llegar al mayor número de colectivos en todas las actividades a realizar en estas fiestas es uno de los objetivos de los que nos sentimos más satisfechos", señala la concejala de Política Social, Teresa Veloso.

### Un mural para sonreír en Tomiño

El artista colombiano Marion Ve embellece el antiguo edificio del Palomar dentro de una gira para acercar el arte a nuevos espacios



Marion Ve, en el centro, frente al mural en el que pondrá "Sorrí, comparte a túa mellor enerxía". // D.P.

Y cuando habla de compartir lo hace en el más amplio sentido de la palabra, pues, durante esta semana en la que estará dando forma al mural, estará abierto a las preguntas y a la charla con los vecinos y vecinas, que podrán acercarse al proceso creativo de este artista de trayectoria internacional que ya dejó su impronta en países como México o Alemania.

En el mural pondrá el mensaje: "Sorrí, comparte a túa mellor enerxía". Su objetivo "es transmitir buena energía, hacer que la gente sonría. Cada persona tiene una razón diferente para sonreír, solo quiero ayudar a que cada quien encuentre la suya".

"En cuanto a los temas estéticos, el mural tiene una dinámica de colores muy de aquí, con colores inspirados en la arquitectura de la ciudad, el verde de la propia marca de Tomiño, más los marrones, naranjas, cremas de los tejados de los edificios, algo muy europeo", detalla Marion Ve, prometiendo que "va a ser una pieza muy colorida, con muchas formas y muy fresca".

Tras su paso por Tomiño, el artista colombiano continuará realizando intercambios culturales en Valencia y Barcelona, de la mano de la agrupación Migrarte, que fue la que facilitó la llegada del colombiano a Tomiño con el objetivo de acercar el arte a nuevos espacios, diversificando circuitos y llevando la obra de artistas como Marion Ve más allá de las grandes ciudades.

En este sentido, la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destaca la importancia de esta colaboración a través de la plataforma Migrarte. "Para nosotros es un orgullo contar con la estancia de Marion Ve en nuestra villa, un artista que con su mural no solo embellecerá nuestras calles, sino que dará luz, color y una nueva vida a una medianera. Tomiño es tierra de artistas, y seguiremos apostando por el arte, también urbano, trabajando para convertir Tomiño en un espacio donde la cultura y la creatividad se respiren a cada paso", apunta la regidora.

## Al menos 8 pacientes reciben en Galicia tratamiento por su adicción al fentanilo

En España hay 155 avisos por sospechas de dependencia a la sustancia y 271 en total por trastornos vinculados a opioides > El Sergas advierte de la "gravedad" del abuso

C. VILLAR SANTIAGO

El fentanilo, que en Estados Unidos ha provocado una epidemia de enganchados y donde se le conoce como "droga zombi", se suministra en Galicia sometido a prescripción médica y bajo un estricto control para tratar a pacientes con dolores graves, en especial oncológicos. Pese a ello, ha revelado su cara menos amable en la comunidad, donde al menos ocho personas han recibido tratamiento por su adicción al fármaco. De hecho, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha incluido en la ficha técnica de la sustancia la aparición de tolerancia y dependencia farmacológica, "incluso" en dosis terapéuticas, y las sospechas trasladadas al sistema de alerta farmacológica en España por trastornos vinculados a la utilización de esta droga sintética se elevaban a finales del primer semestre de este año a 155.

En un boletín de farmacovigilancia, la Consellería de Sanidade indica que el número de notificaciones espontáneas en la base de datos del Sistema Español de Farmacovigilancia (Fedra) para opioides y el trastorno relacionado con sustancia por adicción es de 271 hasta el 25 de junio, de las que 155 registros, casi el 60 por ciento, se deberían al fentanilo y, entre estos últimos, ocho casos se habrían comunicado desde Galicia.



Pacientes en un hospital gallego. // Xoán Álvarez

En esa red lo que se notifican son casos sospechosos de personas enganchadas al medicamento, cuya potencia es cien veces mayor que la morfina y cincuenta veces superior a la de heroína. Según el Sergas, su "mala utilización" está provocando casos "graves" de abuso y dependencia. Por ello, les recuerda a sus profesionales sanitarios que "el potencial de abuso y dependencia con fentanilo es un problema grave", como evidenciarían los casos recogidos en la red de

alerta, apuntan, entre ellos "alguno mortal". Casi nueve de cada diez notificaciones trasladadas por esa droga al sistema de vigilancia en todo el Estado revisten carácter grave y uno de cada cinco pacientes –cuya media de edad es de 57,23 años– requirieron incluso ingreso hospitalario.

La Consellería de Sanidade pone el ejemplo concreto de un caso clínico comunicado al sistema de farmacovigilancia y protagonizado por un hombre de 68 años, fumador, y diagnosticado con un carcinoma epidermoide (un tipo de cáncer de piel), al que le había sido pautado al principio fentanilo transdérmico para el dolor, pero con cinco años de consumo de fentanilo nasal. Su situación exigió hospitalización por síndrome de abstinencia y trastorno mental y de comportamiento por abuso de opioides. Aunque ese paciente logró desintoxicarse y recuperarse unos dos meses y medio después, el Sergas llama la atención a sus facultativos sobre "hacer hincapié en la necesidad de revisión y el seguimiento del tratamiento con opioides" para detectar "problemas de abuso y dependencia". Cuando se descubren, insiste el Sergas, aparte de acometer la labor asistencial precisa para "revertir" el problema de salud en el paciente, considera "necesario" notificar los casos al centro de farmacovigilancia.

Al margen de esa recomendación en particular, Galicia, que pretende atajar –como el Ministerio de Sanidad al presentar un programa de optimización de los analgésicos opiáceos–, el riesgo de una epidemia como la que se vive al otro lado del océano, cuenta ya con un plan de control de los opioides para evitar cualquier abuso que se concreta en el seguimiento a pacientes que los tienen prescritos. En la actualidad, están supervisadas más de 11.400 personas y solo 78 de ellas tienen recetado fentanilo.

#### Analgésicos opioides

Galicia es, según el Ministerio de Sanidad, la segunda comunidad donde se consume más fentanilo por cada cien mil habitantes debido al elevado porcentaje de población mayor y a que estos fármacos se hayan recetado para dolores crónicos. La encuesta EDADES de 2022 del Plan Nacional sobre Drogas, que examina el consumo en general de los analgésicos opioides en su encuesta a la población adulta (de 15 a 64 años), revela que el 19,5% de los gallegos ha consumido alguna vez en la vida estos fármacos (3,7 puntos porcentuales por encima de España), con un "notable" incremento de 8,4 puntos con respecto a 2020 (casi el doble). También experimentó un repunte el consumo en el último año (de 5,4% a 8,4%), en el mes previo a la encuesta (de 2,8% a 4,6%) y a diario (de 1,9% a 2,2%, unas 37.000 personas).

### REDACCIÓN

SANTIAGO

BNG y PSOE arremetieron ayer contra el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, por asegurar que no le interesa que el Estado condone la deuda pública de Galicia y que no tratará el tema con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán mañana en Madrid. Ambos partidos coinciden en que antepone los intereses del PP a los de la comunidad.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó este comportamiento de Rueda como "inaudito" y "disparatado", una posición que ve "marcada desde el PP de Madrid" y que le insta a rectificar. "Para Rueda, es más importante lo que marca su partido en Madrid que Galicia tenga una reducción de la deuda que permitiría atender mejor los servicios públicos o el cuidado del medio ambiente", aseveró ayer en rueda de prensa la líder nacionalista desde el Parlamento gallego, donde censuró "el servilismo" de quien ha definido como el presidente "más desleal de la historia de Galicia".

Pontón recordó que la negociación de una condonación de la deuda para Galicia en "los mismos términos" que otras comunidades

## BNG y PSOE reprenden a Rueda por primar los intereses del PP sobre Galicia con la deuda

Califican su comportamiento como "disparatado" por asegurar que no es necesario que el Estado asuma los pagos financieros de la comunidad

fue uno de los puntos incluidos en el acuerdo de investidura por el que el Bloque dio su apoyo a Sánchez, con lo que ha mostrado su sorpresa por que Rueda esté "dispuesto a desaprovechar" esta posibilidad únicamente para "anteponer los intereses de su partido" a los de la comunidad gallega.

Para Rueda "primero está el PP, luego el PP y después, el PP", sentenció Pontón, que se preguntó "qué pasaría" si el directivo de una empresa recibiese una oferta de un banco para negociar una quita de deuda y decidiese descartarla. "Sería un despido inmediato", apostilló.

El "no" del presidente gallego, manifestado el pasado martes en un foro económico en el que expresó que a Galicia "no le interesa" negociar una quita porque "no tiene un problema" de deuda, es una decisión "disparatada" que "ninguna persona es capaz de entender" más allá de que responda a las "órdenes" del líder del PP,Al-



Ana Pontón. // Xoán Álvarez

berto Núñez Feijóo, y la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Pontón considera "una desfachatez" que Rueda afirme que Galicia no tiene un problema con la deuda cuando ésta "se triplicó" hasta alcanzar los 14.297 millones de euros durante los últimos años y constituye la tercera mayor partida en los presu-



Abel Losada. // Marta G. Brea

puestos anuales sólo superada por el gasto en educación y sanidad con 1.511 millones anuales.

El PSOE coincide en que Alfonso Rueda, "antepone los intereses del Partido Popular" al rechazar que el Estado asuma la deuda de Galicia. En declaraciones difundidas a los medios, el secretario de Economía e Emprego, Abel Losada, sostiene que "desde que el PP gobierna en Galicia, primero con Feijóo y ahora con Rueda, la deuda de la comunidad pasó de 4.000 millones de euros a más de 12.000, es decir, se multiplicó por tres".

En este sentido, recordó que, pese a esa gran subida, el Gobierno de Feijóo ya rechazó en su momento que la Xunta se beneficiase de participar en el Fondo de Liquidez Autonómica, que permitía a las comunidades "financiarse con tipos de intereses menores que los del mercado", de modo que "ahí los gallegos y las gallegas" pierden fondos.

El motivo de aquella decisión, según explicó el secretario socialista de Economía, no fue otro que tratar darle veracidad al relato que se estaba construyendo alrededor de Feijóo "como un gran gestor para dar el salto a Madrid".

"Lamentablemente, la gestión la vemos ahora", añadió, para advertir a Rueda que "lo que tiene que hacer es defender los intereses de Galicia, de los gallegos y las gallegas, y no defender los intereses de las instituciones financieras que nos prestan fondos" a tipos más elevados que el FLA y que dejarían de hacer negocio con la deuda gallega si el Estado se hiciese cargo de ella.

### La mitad de Galicia, de alto valor natural por la contribución de la actividad agraria a la biodiversidad

Hace una década su aportación era irrelevante, pero ahora sube al primer escalón tras una revisión de Transición Ecológica

Explotación ganadera en Vimianzo.

// Jesús Souto



X. A. TABOADA SANTIAGO

La protección del medio ambiente y la sostenibilidad es una de las piedras angulares en que se basan las actuales políticas de la UE, tanto en la movilidad como en la estructura productiva o,por supuesto,en la actividad agraria. De hecho, se está incentivando una conciliación de las prácticas agrarias con la promoción de los valores naturales presentes, como se re-

coge en la última revisión de la Política Agraria Comunitaria (PAC), ligando la concesión de fondos a objetivos ambientales. En el año 2008 se hizo un primer informe en España en el que se evaluaba la aportación de la agricultura y la ganadería a la biodiversidad, que tuvo su continuidad con un segundo estudio en 2011, y en ambos Galicia jugaba un papel prácticamente irrelevante. Apenas tenía, siguiendo la nomenclatura comunitatural (AVN), pero en la última revisión el diagnóstico ha cambiado y ahora la mitad de la comunidad autónoma -las provincias de Pontevedra y A Coruña- se considera de alto valor natural por su aportación al impulso y conservación de la biodiversidad animal y vegetal.

Junto con Almería, el cambio en Galicia es lo más destacado en la actualización del mapa, ya que en el resto de España se mantiene casi igual la fotografía de 2008 y 2011. No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica cree conveniente introducir un par de matices.

"La contribución positiva que re-

estas zonas (Galicia y Almería) no implica, necesariamente, la presencia de una alta diversidad. En cambio, sí refleja que, tomando como referencia el grado en que las condiciones ambientales (en sentido amplio) favorecen a la biodiversidad, el factor agrario podría estar ejerciendo un papel positivo", se recoge en el informe.

De Almería se explica que más allá de los invernaderos que ocupan enormes extensiones en los entornos presenta la definición de un AVN en de Níjar y El Ejido, acoge también nadas prácticas agrarias", se explica.

grandes áreas, a menudo valoradas o protegidas por su valor natural (parques naturales, zonas especiales de conservación, zonas de especial protección para las aves), con abundante pastizal y explotaciones extensivas, mientras que en el caso Galicia -prosigue el estudio-, presenta un paisaje agrario característico que incluye campiñas arboladas, e intercala setos arbustivos y manchas de vegetación arbórea en las superficies cultivadas, lo que genera un vínculo entre la actividad agraria y el mantenimiento de la biodiversidad.

Aunque no lo indica expresamente, esta mejora en Galicia en los indicadores de biodiversidad puede tener que ver con el abandono del rural. Así se da a entender en la presentación del informe."En las últimas décadas se ha constatado un mayor nivel de transformación de las características de las tierras agrarias, bien por abandono de ese uso agrario o, sobre todo, por una intensificación en su gestión. Ello ha supuesto una mayor desnaturalización del medio agrario, derivado de un mayor uso de productos químicos, una progresiva eliminación de espacios de vegetación natural y una mayor presión de productividad sobre los suelos. En consecuencia, las especies animales y vegetales que habitan estos ecosistemas agrarios se han visto afectadas negativamente al reducirse sus posibilidades de alimentación, refugio y reproducción, e incrementándose incluso sus tasas de mortalidad directa asociadas a determi-



## Los hosteleros presentarán alegaciones si se reduce la tasa de alcoholemia: "Es excesivo"

Denuncian que la iniciativa para rebajar la siniestralidad vial es "perniciosa" para el sector: "Nos va a salir muy caro" > Los locales alejados de núcleos urbanos, los más perjudicados

CARLOS GAYOSO SANTIAGO

Un simple tercio de cerveza o un chato de vino antes de subirse al coche podría costarle a los conductores españoles algunos cientos de euros y más de un punto del carné si, finalmente, el Gobierno decide ir adelante con su intención de reducir la actual tasa de alcoholemia a más de la mitad. Esta realidad puede ser más que plausible, ya que tal y como confirmó el ministro Grande-Marlaska el pasado jueves, Interior se encuentra trabajando "seriamente" para que el umbral permitido de alcohol al volante pase de los actuales 0,25 a 0,10 miligramos por litro de aire expirado; es decir, de 0,5 a 0,20 gramos por litro de sangre. Esta modificación se incluirá en un real decreto para reformar el Reglamento General de Circulación y en la práctica, supondrá, según el director general de Tráfico, Pere Navarro, "tolerancia cero". "No se puede beber absolutamente nada", insistía este martes en una entrevista en Efe.

Lo cierto es que las intenciones del Gobierno de reducir la tasa de alcohol no ha sentado nada bien en el ámbito de la hostelería de Galicia. "Es una barbaridad", asevera el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Galicia (Cehosga), Cheché Real, que afirma que este cambio traerá consecuencias "perniciosas" para el sector. "Evidentemente, nadie puede conducir borracho y hay que combatir la siniestralidad vial, pero esto es excesivo, y a la hostelería le va a salir muy caro", sostiene.

En este sentido, Real asegura que la reducción de la tasa hará que la demanda baje, sobre todo en los horarios nocturnos. "Si la gente que sale del trabajo no puede tomarse siquiera una caña y después coger el



Control de alcoholemia en Vilagarcía de Arousa, este verano . // Noé Parga

coche, no sé adónde iremos a parar", denuncia el presidente de Cehosga, que apunta que la medida afectaría, sobre todo, a los establecimientos hosteleros alejados de los centros urbanos o ubicados en las periferias, donde solo se puede acceder con un vehículo. Sin duda les hará daño, y lo digo de primera mano. Yo tenía un mesón en una aldea de Guntín [Lugo], y cuando se bajó la tasa hace años, los clientes dejaron de venir a cenar. Con esta tasa, el panorama va a estar mucho más difícil", pronostica el representante de los hosteleros, que asegura que si, finalmente, las intenciones del Gobierno se cumplen, desde Cehosga presentarán alegaciones.

Pese a la oposición de los hosteleros, la propuesta del Gobierno ha contado con el respaldo de otros sectores de la sociedad gallega. "Lo apoyamos completamente", indicaba a este diario la delegada en Galicia de la plataforma Stop Accidentes, Jeanne Picard, que, con todo, criticaba que "esta reducción tendría que haberse puesto en marcha antes".

En la misma línea, el grupo de Tráfico y Seguridad del Colegio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) valora "positivamente" la medida, "ya que el alcohol es una de las principales causas de accidentes de tráfico" en la comunidad. Pese a ello, desde la institución demandan que se aplique la tasa 0,0 para conductores noveles y profesionales, algo que el Gobierno todavía no ha especificado.

Tratar de estimar la afectación del alcohol de forma genérica no es algo sencillo. Hay muchos factores que hacen variar la metabolización de la sustancia, como el peso, sexo o incluso enfermedades crónicas que padezca la persona. El Real Automóvil Club de España calcula que, para alcanzar los 0,20 gramos por litro de sangre, hay que consumir un tercio de cerveza, 100 mililitros de vino o cava o 70 mililitros de vermú. Todo ello en el supuesto de estar entre los 70 y 90 kilos de peso corporal.

Sin embargo, el director general de Tráfico, Pere Navarro, cree que es preciso superar el debate sobre el "consumo moderado" y no entrar en disquisiciones sobre cómo puede afectar a los niveles de alcohol el sexo o la edad. "No se puede beber y conducir. Solo cero tiene cero consecuencias", zanja.

### El incendio de A Gudiña se reactiva y ya alcanza las 240 hectáreas

S. F. SANTIAGO

Los medios de extinción lograron controlar ayer el incendio que se declaró el pasado lunes en Pentes, A Gudiña, pero la situación duró muy poco. Apenas habían pasado seis horas y las llamas volvían a activarse de nuevo. Las 200 hectáreas de superficie afectada estimadas por la mañana, ascendían ya a 240 al cierre de la edición. Este fuego se convierte así en el más grande de la campaña en la provincia de Ourense, en la que han ardido ya 700 hectáreas.

También en A Gudiña, los medios consiguieron estabilizar ayer al mediodía el fuego que se declaró durante la noche del martes en Barxa. El balance provisional es de 90 hectáreas afectadas.

A estos siniestros todavía abiertos se unió el miércoles otro frente en Requeixo, en el municipio de Chandrexa de Queixa. Este fuego se activó pasadas las 20.00 horas del martes y, según las últimas estimaciones facilitadas por Medio Rural, arrasó 40 hectáreas. Para su extinción se movilizaron seis agentes, 15 brigadas, seis motobombas, una pala, un técnico, cuatro helicópteros y dos aviones.

También se registró un incendio en los márgenes de la AP-9 a la altura de Iria Flavia.

### La Xunta reclama al Estado 12 millones para la protección del lobo en Galicia

REDACCIÓN SANTIAGO

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha reclamado al Gobierno central que le entregue los "12 millones de euros" que le debe para garantizar el equilibrio entre la actividad ga-

nadera y la protección del lobo.
Vázquez participó ayer en
un acto en A Coruña antes de
reunirse con representantes de
Galicia, Cantabria, Castilla y León y Asturias para abordar esta
cuestión. La conselleira aseguró que "hay zonas muy atacadas", ya que "unas 2.800 cabezas
murieron el pasado año", pero
también es necesario "preservar
el lobo" por lo que la Xunta busca "un equilibrio".

Recordó que el Estado le debe a Galicia unos "12 millones de euros desde hace tres años" para hacer frente a esta situación.

### El edil del PP de Ribadavia detenido por violencia machista abandona el Concello

Juan Carlos Fernández quedó en libertad tras declarar ante la jueza, que le impuso una orden de alejamiento de su esposa, de la que se está separando

REDACCIÓN

OURENSE

Un concejal del PP en el Concello de Ribadavia, Juan Carlos Fernández, fue detenido y puesto a disposición judicial el pasado martes por una denuncia de violencia de género. Tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de esa localidad, la jueza decretó su puesta en libertad con medidas cautelares, de tal forma que no podrá aproximarse a menos de 300 metros de la denunciante. Tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) detalla que la instrucción continúa adelante y que el hombre está investigado por un delito de violencia de género.

La detención del concejal, con competencias en el área de Servizos del gobierno local encabezado por el alcalde César Fernández Gil, ha causado revuelo en Ribadavia. Según ha trascendido, la denuncia habría sido presuntamente presentada por su mujer, de la que se estaría divorciando, y en ella figuran hechos como insultos, amenazas y zarandeos.

A primera hora de ayer, el PP confirmaba la existencia de una denuncia contra el concejal, pero evitaba pronunciarse a la espera de conocer los detalles del caso. Apenas unas horas después, emitía un comunicado en el que informaba de que el edil renunciaba a su acta en la corporación municipal de Ribadavia y que solicitaría también al baja en el Partido Popular.

Según refiere la nota, Fernández

presentó un escrito en el registro municipal de la villa del Avia en el que comunica la renuncia a sus cargos en el gobierno local y a su acta como edil. El PP explica que, previamente, el concejal informó de esta decisión al alcalde, César Fernández Gil.

El partido apunta también que el hasta ahora concejal entiende que se trata de la "mejor decisión" para "no dañar la imagen del Concello y del propio gobierno municipal",dada la situación judicial en la que se encuentra.

Asimismo, y por los mismos motivos, el PP anuncia que Juan Carlos Fernández presentará a su solicitud de baja en el partido. Según indico el edil, recoge el comunicado, "desea tener toda la libertad necesaria para afrontar esta situación y demostrar su inocencia, con la máxima colaboración con la justicia".

### Sogama avisa a los concellos que está en su mano reducir el canon "un 50%" si reciclan "en origen"

Se reunirá mañana con la Fegamp para abordar la subida de las tarifas, que pasarán de 66 a 108 euros la tonelada tratada

> **BELÉN TEIGA** SANTIAGO

El incremento del canon de Sogama, empresa que gestiona los residuos de 295 de los 313 concellos gallegos, previsto para el próximo año ha ocupado muchas discusiones políticas este verano. La previsión es que la tarifa se incremente más del 60%, pasando de los 66 euros por tonelada actuales a los 108, algo que desde la empresa atribuyen a los nuevos impuestos instaurados por el Gobierno central, así como a la eliminación de la retribución por la termoeléctrica, lo que genera en la entidad "33 millones de euros anuales de desfase".

En este contexto, el presidente de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), Javier Domínguez Lino, incitó ayer a los concellos a hacer los deberes para abaratar la cantidad a pagar por los servicios que ofrece la empresa."Los ayuntamientos pueden reducir el importe de la factura hasta un 50% si disminuyen la producción de residuos -los municipios pagan por peso de la basura genérica que envían a la planta- y hacen una buena recogida selectiva en origen", subrayó en un encuentro con medios de comunicación en la planta de Cerceda (A Coruña).

En este sentido, explicó que la mayoría de los residuos que llegan hasta allí pertenecen a basura sin separar, que es la más cara de tratar. Por ello, llama a los responsables locales a llevar a cabo acciones para animar a los ciudadanos a un mejor uso de los contenedores. Como ejemplo, detalló que alrededor de un 25% de los envases se tiran a la basura común. También invitó a la derivación de la



El presidente de Sogama, Javier Domínguez. // FDV

materia orgánica al "quinto contenedor", cuya instalación es obligatoria desde hace más de un año en las ciudades.

Cataluña y Euskadi son, en el caso español, las comunidades con un mayor porcentaje de residuos que se reciclan, en torno al 40%. "Las plantas podemos aumentar un 10 % del reciclaje de la fracción resto, pero no mucho más. Pero si en Galicia solo nos mandan un 15%, o lo valorizamos o va al vertedero", aseguró, al tiempo que puntualizó que "el verdadero enemigo del reciclaje es el vertedero".

Los impuestos, de origen europeo, instaurados por el Gobierno central han focalizado parte de las críticas de Domínguez Lino, que cuestionó, una vez más, que el Ejecutivo esté ejecutando estos tributos, ya que "18 paí-

ses de la UE no tienen el impuesto a la incineración" y "cinco no tienen el del vertedero". En este sentido, propuso una moratoria igual que la que se aplica en estos países miembros.

"Hemos hecho un esfuerzo en 2023 y en 2024, pero, por la propia viabilidad de la sociedad, no podemos hacer otro esfuerzo en 2025", hizo hincapié. Precisamente para abordar esta subida del canon, que amenaza no solo la factura de los consistorios, sino también la de los gallegos, mañana está programada una reunión con la Fegamp para perfilar, entre otras cuestiones, estas bonificaciones.

Con todo, el presidente de Sogama apuntó que, aún con la actualización, este canon "sigue siendo el más barato de Galicia", por debajo de Nostián y Barbanza, "y de los más baratos de España".

### El COVID de las vacas se extiende ya a las cuatro provincias tras aparecer en A Coruña

Hay confirmados 1.184 explotaciones y 2.822 animales con la enfermedad

REDACCIÓN SANTIAGO

La Xunta ha notificado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la detección de cinco nuevos focos de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en explotaciones ganaderas en las comarcas coruñesas de Arzúa, As Pontes, Santiago, Teixeiro y Terra de Melide, con lo que esta enfermedad ya está presente en las cuatro provincias gallegas.

El Gobierno autonómico precisa que el caso de Arzúa, el primero de la provincia, fue confirmado en el Laboratorio de Referencia de Algete (Madrid), mientras que el análisis de los otros cuatro casos se realizaron en el Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Galicia, dependiente de Medio Rural.

Así, Galicia tiene notificados focos en 35 comarcas veterinarias: los cinco de A Coruña, 14 en la provincia de A Ourense (A Gudiña, A Limia, Allariz, Baixa Limia, Maceda, O Carballiño, Ourense, Terra de Caldelas, Terra de Celanova, Terra de Trives, Ribadavia, Valdeorras, Verín y Viana); 9 en la de Lugo (Chantada, A Fonsagrada, Lugo, Os Ancares, Sarria, Terra Chá-Castro, Terra Cha-Guitiriz, Terra de Lemos-Quiroga y A Ulloa), y 7 en la provincia de Pontevedra (A

Paradanta, Caldas, Deza, O Condado, Pontevedra-O Morrazo, Tabeirós Terra de Montes y Vigo-Baixo Miño).

El número de explotaciones positivas confirmadas en el laboratorio se sitúa en 1.184 y los animales positivos confirmados en 2.822. La EHE -también conocida como el COVID de las vacas- es una enfermedad infecciosa, pero no contagiosa, producida por un virus que se transmite a los animales exclusivamente a través de la picadura de un determinado mosquito.

La Xunta recuerda que Galicia ha sido pionera en indemnizar por los animales fallecidos, ya en 2023, y que continúa este año.



Faro de Vigo te trae la colección de **CUCHILLOS JAPONESES QUTTIN** 





Entrega gratuita a domicilio

### 20- OPINIÓN

### Es y no es leyenda

PARECE UNA TONTERÍA Juan Tallón



La leyenda lo es y no lo es. No basta que alguien proclame que fulanito o menganita constituyen una; demasiado fácil. También se necesita que otros le nieguen esa condición. Sin contrariedades nada interesante sucede. Recuerdo que mientras todos decían que Maradona era el mejor del mundo, Maradona aseguraba que el mejor era el Trinche Carlovich, a quien poquísimos habían visto jugar. Qué es una leyenda tampoco está claro. Aquello que te convierte en una especie de mito para unos se oculta tras una fórmula secreta, imposible de desentrañar, como si sumases dos números al azar, y luego multiplicases el saldo por tu número de primos, y le restases los años que tenía tu poeta favorito cuando se suicidó, y lo elevases al cubo y le añadieses los kilómetros que hay entre la Tierra y la luna, y todo eso lo dividieses por tu canción favorita, y el resultado fuese la fecha de tu cumpleaños; difícil de creer.

La leyenda depende no tanto de la leyenda, que también, como de quienes juzgan que lo es o que no lo es. El personaje que la encarna se aprecia solo bajo ciertas condiciones. No es inalcanzable, ni inmaterial, pero hay que desear verlo, o que cuando te hablen de él, creas religiosamente lo que te cuentan,

aunque no haya pruebas. En ocasiones la leyenda lo es a posteriori, porque murió y sus admiradores la reivindican sin parar. Si tienes fortuna, convives con ella con normalidad, como

"Aquello que te convierte en una especie de mito para unos se oculta tras una fórmula secreta, imposible de desentrañar"

nos pasa a algunos con Rafa Cabeleira. Quienes lo conocemos nos rendimos a él cuando lo vimos la primera vez. Nunca pierde la oportunidad de ser único. Su presencia lo eleva todo. Cuando se va, queda en el aire lo que hizo o dijo, revestido de un genio exclusivo. Incluso lo que hace mal. Porque se equivoca muchísimo, pero qué equivocaciones. No importa por quién esté rodeado: algunos sabemos que cuando todos estemos muertos, si morimos, de Rafa se dirá que él era el bueno de verdad, el que no necesitó hacer nada a propósito por demostrarlo. Le bastaba con existir para ser el mejor; pero eso sucederá en el futuro. Aunque en el presente también es el mejor.

Por raro que hoy nos parezca, los gallegos emigraban en masa a Venezuela allá a mediados del pasado siglo. De ahí que sea noticia sensacional la de que los venezolanos sumen ahora mismo el mayor número de inmigrantes trabajando en Galicia. Más que los portugueses, que son como de casa; y en cifra superior a la de los colombianos, los peruanos y los brasileños que ocupan los siguientes puestos de la clasificación.

En esto se conoce que las migraciones son como las mareas. Unas veces pueden ir de este lado del Atlántico hacia América, como sucedió hace setenta años; y otras en sentido inverso. Todo depende de la buena o mala marcha económica de los países.

Bien es verdad que España sigue enviando a la república bolivariana ideada por Hugo Chávez y regentada por un tal Maduro a unos pocos consejeros que, en realidad, no pueden ser considerados migrantes. Los ejemplos más conocidos son el expresidente José Luis (R.) Zapatero y el politólogo y exdirigente de Podemos Juan Carlos Mone-

Desde finais do pasado século XX a pau-

latina substitución da impresión tipográfica

tradicional pola edición dixital actual, está

a invisibilizar e esquecer os oficios artesa-

nais que a imprenta convocou sempre nos

seus talleres: tipógrafos, caixistas, correcto-

res, compositores (que non é o mesmo que

caixista, eran os antigos "paqueteiros"), lino-

tipistas etc. Aínda que todos estes oficios es-

foise asociando a empresas, países e idio-

mas. Lembremos que entre os méritos máis

relevantes de Castelao está o seu legado me-

nos valorado: dotarnos dun estilo nacional

de letra que non é outra cousa que a for-

mosa.

### Gallegos en Venezuela, venezolanos en Galicia

CRÓNICAS **GALANTES** 

**Ánxel Vence** 



Habrá quien establezca una relación de causa a efecto entre los consejos que estos dos políticos dan a Maduro y el éxodo creciente de venezolanos a España y otras partes del mundo. Unos siete millones de personas han salido de Venezuela "buscando protección y una vida mejor", según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El dato no puede ser más llamativo si se tiene en cuenta que el censo de esa

nación hermana asciende a poco más de

28 millones de habitantes. Tampoco hay que exagerar en lo que toca a los consejeros llegados de España. El régimen chavista ya se las arreglaba por sí so-

lo para arruinar al país con mayores reser-

vas de petróleo del planeta, sin necesidad

de que fueran hasta allí ciudadanos de la

antigua metrópoli para aconsejarles cómo

hacerlo. En realidad, la España que entonces era

### Publicidade cósmica dunha empresa catalá



tán asociados aos inicios da imprenta (século XV), a historia da tipografía comeza coa invención da escritura nalgún lugar do Mediterráneo (c.2000 anos antes de C.) e todos os alfabetos que se usan actualmente no mundo derivan deste primeiro en consma peculiar de dicir graficamente que sotante refacción pola vontade e desexo humos galegos. Pero da mesma maneira que non foi posible gramaticalizar todos os idiomano de facer a escritura cada vez máis fermas do mundo (6.000 aproximadamente) tampouco é posible historiar todos os inten-Esta milenaria tradición tipográfica tivo como consecuencia a creación de centos tos de creación tipográfica. Un moi loable de modelos de letras dos que non é doado foi o do deseñador francés Maximilien Vox (1894-1974), que clasificou as tipografías por facer unha clasificación sinxela e clarificafamilias a partir do século XVI: a familia Gadora, moi necesaria se temos en conta que cada tipografía representaba unha idea e ralda (de Garamond e Aldo Manuzzio), a fa-

Pero poida que a mellor clasificación

milia Didona (da acuñación de Didot e Bo-

doni) que tanto gustaba a Luís Seoane e

que a empregou nas súas beneméritas ini-

ciativas editoriais.

dos tipos de letras, sen retranca, sexa a que as divide en letras con remate (tamén chamado gracia, serifa ou patín en México) e letras sen remate (sen gracia, sen serifa ou sen patín, xenericamente de pau seco). Proceden as primeiras das letras monumentais da Roma clásica, ciceladas na pedra. Adoitan explicarse polas marcas inferiores que se lle facían ao canteiro na liña para que non se excedese no tamaño das letras; as segundas son consecuencia da gran revolución tipográfica ocorrida no século XIX auspiciada polos novos medios de comunicación, prensa e publicidade: non é o mesmo ler un libro que follear un periódico ou,o que é o mesmo, deseñar para ler que para botar unha ollada. Moitas destas creacións débense ao espírito experimental da Bauhaus a partir dos anos vinte do pasado século. Tal a fonte vangardista de 1923 que debemos Josef Albers (kombinationschrift) destinada á publicidade que consta únicamente de 9 elementos derivados das formas xeométricas básicas: cadrado, triángulo e círculo, con capacidade para producir letras, números, acentos e puntuacións diversas. Foi elexida, acertadamente, esta fonte, polo deseñador David Carballal para os titulares da obra completa de Manoel Anto-



### FARO DE VIGO

EDITA: FARO DE VIGO, S.A.U.

DIRECTOR GENERAL EN GALICIA: Juan Carlos Da Silva

DIRECTOR COMERCIAL EN GALICIA: Pedro Costa

DIRECTOR:

#### Rogelio Garrido

y Alberto Otero

Recondo, Benigno de la Torre

Xosé Antonio Taboada (Galicia) Julio Pérez (Economía), Rafael R. López (Sociedad y Cultura), Juan Carlos Álvarez SUBDIRECTORES: (Deportes), Francisco Javier Freire (Diseño Irene Bascoy y Jose Carneiro e Infografía), Ricardo Grobas (Fotografía), Cristina González (O Morrazo), REDACTORES JEFES: Nicolás Davila (Pontevedra) Lara Graña, Juan Carlos

JEFES DE SECCIÓN:

RESPONSABLES DE ÁREA: Salvador Rodríguez (Suplementos), Antonio Touriño (Arousa), Xan Salgueiro (Deza-Tabeirós-Montes), Alba Chao (Edición Digital) GERENTE: Pedro Costa

JEFE DE ADMINISTRACIÓN: José Antonio Estévez

Redacción, administración y Talleres: Factoria de Chapela-Redondela • Telfs: Centralita: 986 814 600. Publicidad: 986 814606. • Fax Publicidad: 986 814 601. RECEPCIÓN DE ANUNCIOS: Vigo. Policarpo Sanz, 22; Apdo. de Correos, 91; Telf. 986 434344. Fax: 986 228097. Depósito Legal PO-1519-58. DELEGACIONES: Santiago: Senra, 18 - 2°. Telfs. 981 574 300. Fax: 981 584798. Ourense: Calle Santo Domingo, 24, primero. Telfs. 988 241 212 / 241 232. Fax: 988 234 892. Pontevedra: c/ Pastor Díaz nº1, Edificio Plaza, 3°A . Telfs. 986 852 497 / 852 458 / 852 461. Fax: 986 850 058. Vilagarcia: Redacción: c/ Arzobispo Lago (Plaza de Galicia), 1 - 1°B. Telfs. 986 512 265 / 511 975. Fax: 986 502 112. Lalin: c/ Alcalde Ferreiro, 2 - entresuelo. Telf.

986 781 583. Fax: 986 781 427. A **Estrada**: c/ Justo Martínez, 12 1°B. Telf. 986 584 999 y 570 252. Fax: 986 584

998. Morrazo: c/ Noria, 4 - entresuelo puerta 4. Cangas. Redacción: Telf. 986 302 324. Delegación comercial: Tlf.

986 392 275. Fax: 986 305 828. Portugal: Valença do Miño: Telf. 00351 251 824 116. Fax: 251 824 130.

FARO DE VIGO OPINIÓN =21 JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

de Franco y ahora de los españoles ha dejado de enviar emigrantes a sus antiguas colonias de Latinoamérica. Actualmente manda para allá empresas de telefonía, del textil, de la banca, del turismo y hasta petroleras, que ya es decir.

Lo que no cambia es el mo-

tivo y las circunstancias de las migraciones tanto da si hacia allá o hacia acá.

Los gallegos que emigraban a Venezuela y mayormente a Argentina en los años cincuenta se empleaban al llegar en oficios de poca cualificación. A fuerza de ahorro, muchos de

"Lo que no cambia es el motivo y las circunstancias de las migraciones, tanto da si hacia allá o hacia acá"

ellos acababan por montar sus propios negocios, hasta integrarse en las clases medias del país que los había acogido.

Nada diferente a lo que ocurre -y ocurrirá-con la inmigración que ahora llega a Galicia y España en general desde América. También los que van viniendo aguí lo hacen, como los gallegos y espa-

ñoles de otro tiempo, huyendo de regímenes incapaces de proporcionarles medios razonables de vida.

Siquiera fuese por egoísmo, no sobraría darles una buena acogida en lugar de recibirlos con desconfianza. Nunca se sabe de qué lado van a fluir las mareas de la necesidad.

nio publicada pola Fundación Barrié. Pero a tipografía da Bauhaus máis internacional foi a de Paul Renner (El arte de la tipografía, campgrafic ,2000; imprescindible a obra de Christopher Burke, Paul Renner, maestro tipógrafo, campgrafic, 2000) autor en 1927 da letra denominada Futura e que ten un importante capítulo escrito en Barcelona. Quixo o azar que unha empresa alemá dedicada a fabricar maquinaria de artes gráficas no ano 1922 se convertese en Sociedade Española con sede na capital catalá co nome de Fundición Tipográfica Neufville, SA, que será a encargada anos máis tarde de distrubuír os tipos da letra Futura. No ano 1969, Cataluña non tiña capacidade para mandar un home á Lúa pero si aproveitou a ocasión para deixar nela un letreiro coas letras Futura que di así, traducido do inglés: "Aquí homes do planeta Terra pisaron por pri-

meira vez a lúa en xullo de 1969.Vimos en son de paz no nome de toda a humanidade" (letra Arial, sen serifa).

Se a esta circunstancia sumamos que tamén a "futura" foi empregada nos créditos e publicidade da película de Stanley Kubrick 2001: Una odisea del espacio, estrenada en abril de 1968, que inaugurou un novo estilo de comunicación visual, non pode sorprendernos que a tipografía de Renner, coas súas formas limpas e suxerentes, quede asociada á modernidade e avance tecnolóxico que a Misión Apolo XI quixo representar en 1969. Os propietarios cataláns da distribuidora da letra Futura fixeron numerosas reproducións da famosa placa para distribuír entre clientes, traballadores e, naturalmente, para políticos en ouro e prata. Non deron chegado á Lúa pero anunciáronse no espazo cósmico.

La ciudad vieja de Damasco es una ciudadela a franjas, que recuerda en algo al conjunto albinegro del Duomo de Siena. Frente a la esplendorosa Mezquita de los Omeyas, se extiende un zoco cubierto, que protege a vendedores y clientes del sol totalitario del verano. El clima es seco, y recuerda al de

Madrid. Damasco no tiene la vibración incesante de El Cairo, pero tampoco la molicie de otras ciudades árabes. Se trabajaba en ella para vivir, aunque estos últimos tiempos vinieron recios y hay que hacer horas extra para ganarse el jornal.

Esta tarde, en sus callejas, reina un silencio sólo roto por el rumor saltarín de los dados y las fichas de "taula", el backgammon local al que tan aficionados son los damascenos. Los vendedores no acosan al visitante. Como mucho preguntan curiosos de dónde es uno y le dan la bienvenida en español. El recuer-

do de riadas de turistas por el zoco queda ya algo lejano tras el horrendo paréntesis de la guerra.Lo peor de las guerras son las posguerras, como bien sabemos en España. Los retratos del presidente, del "rais", son ubicuos en la medina. El zoco siempre está con el Gobierno. Es el pulso del país. Las gentes que lo habitan y transitan dan idea de una raza de fenotipos variados. Los hombres muestran un cierto cansancio en su rostro, como si la vida se les estuviera haciendo demasiado onerosa, pero su elegante dignidad no admite derrota. Las mujeres parecen algo más alegres, y rezuman una dulzura que alguno podria confundir con seducción, pero

que no lo es necesariamente. Son de natural amables y acumulan gracia y belleza.

Una banda de jóvenes chiíes, totalmente vestidos de negro, pasa junto a mí celebrando la fiesta de "Arbaín". Imponen con sus bigotes y sus barbas hirsutas. Se dirigen al Mausoleo del Bautista ("Yahia", en árabe) en la Mezquita, venerado por su secta. Les sigue una banda de niños de mirada algo desafiante e inocencia largo tiempo perdida. Niños sin infancia. Uno porta una bandera negra con una inscripción kúfica. Dos de ellos, de apenas 10 años, fuman. Recuerdan al

Vía recta

**Javier Puga Llopis** 



"Vía recta" y un cardo que el tiempo y la construcción han difuminado. Tras una puerta algo desvencijada, se abre un patio que es un café, donde jóvenes de buen aspecto fuman narguilé y beben tés y zumos. Suena música árabe y el ambiente es chic. Parecen tener todo el tiempo del mundo. No habita en este lugar el hedonismo desbordado de Beirut, pero sí un amor tranquilo por la vida, un "shweia, shweia" ("poco a poco") existencial.

protagonista de "Los 400 gol-

pes" o a los del cine quinqui

español de los 70. Damasco

es una ciudad bíblica a las

que sus habitantes llaman

"Sham", que es como tam-

bién se conoce al país en

dialecto sirio. Su ciudad vieja

es de origen romano, con un

decumano que se denomina

Uno puede observar en sus ojos, a un tiempo, la aceptación de la desgracia vivida y la vitalidad como Victoria definitiva, dos caras de la misma moneda. La

> mirada del sirio no parece encerrar malos sentimientos. Circulando en coche por las afueras, en un recodo de la autopista cubierto de yerba, las familias se agrupan relajadas en pequeños corros, en torno a un infiernillo donde hacen de comer. En ese cuadro de Manet suburbano, las mujeres, veladas y sonrientes, se sientan, pudorosas, sobre sus talones. Los hombres fuman mientras los niños corretean entre los distintos grupos ahí arracimados.Lo que veo me da que pensar. La gente parece, pese a todo, feliz, y uno no puede dejar de preguntarse si ello es resultado de la alegría que procura haber sobrevivido a una guerra, o si se trata de espíritus

más elevados que el mío, de almas más desarrolladas que nuestra torturada alma occidental, presa de una pertinaz ansiedad e insatisfacción que intentamos calmar con diazepam, viajes y cursos de yoga. Quizá todo es mucho más fácil, y el secreto de esa serenidad vital de los sirios es no haberse apartado nunca de lo esencial, de la sencillez, de una conjugación adecuada de la idea de tiempo con la de vida, de esa vía recta que perfila el viejo Damasco y el alma de los que la habitan, herederos de casi tres mil años de Historia y de las lecciones que ésta trajo consigo.

"Damasco es una ciudad bíblica a las que sus habitantes llaman 'Sham', que es como también se conoce al país en dialecto sirio"

### ¿Y TÚ QUÉ OPINAS?



### LOS LECTORES TIENEN LA PALABRA

Todos sabemos que la vida en esta Tierra puede ser un infierno o un acercarse al paraíso terrenal.

En el evangelio del martes 10 de septiembre, San Lucas nos dice: "Jesús subió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios".

Aviso a navegantes, Jesús pasó toda la noche orando y nosotros a veces nos cansamos de orar todos los días unos minutos.

San Juan nos dice en su evangelio que es difícil orar a Dios a quien no ves si no tratamos bien a nuestros hermanos que vemos y son hijos de Dios.

Cada seis meses me hago un chequeo para prevenir males mayores y me fui temprano para que me extrajesen sangre para analizarla. Cuando estaba esperando llegó un matrimonio que tuvieron que sentarse en distintos lugares, yo me levanté de mi silla y les dije que así podían estar juntos. Me sonrieron y observé que eran gente muy humilde pues tenían la dentadura en un estado bastante la-

### Desafíos del siglo XXI: robar el paraíso

Pedro Regojo Otero\*



mentable.

Robar el paraíso es el gran desafío del siglo XXI y se consigue andando por la vida fijándonos en el mundo exterior y ver que cuesta muy poco hacer felices a los demás.

En este mismo evangelio dice San Juan cómo Jesús escogió a sus doce discípulos, en el siguiente día san Lucas nos habla de las bienaventuran-

Yo quisiera hacer unas reflexiones: primero, que Jesús estuvo toda la noche hablando con Dios padre. Los que practicamos hablamos mucho

con Jesucristo o con su madre Santa María y a veces nos olvidamos de Dios padre. Pero ese Dios padre del que nos habla es el que todos los días salía al camino donde su hijo le pidió la herencia y se marchó a tierras extrañas. Un buen día el hijo volvió y corrió a toda prisa a abrazarle, aquel hijo pródigo. Otras veces nos habla Isaías que Dios habla al hombre no como un viento fuerte y huracanado sino que Dios viene como una brisa suave y dulce.

Tenemos que conseguir ver que nuestro padre Dios es un padre amoroso que nos quiere con locura, robar el paraíso, vivir casi en un paraíso terrenal es posible si cada uno de nosotros ve en cada miembro de nuestra familia, de nuestros vecinos hijos del mismo padre que es Dios padre.

Volveremos al paraíso terrenal si somos capaces de sonreír y atender las necesidades de los demás, de ser sensibles a lo que los demás necesitan y empezar por una sonrisa que no cuesta nada pero indica que nos hemos olvidado de nosotros mismos y no nos consideramos el ombligo del mundo. Si todos ponemos de nuestra parte en el esfuerzo de estar pendientes de los demás seguro que estamos robando el paraíso.

Cuando aprendemos a valorar y practicar las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres, los afligidos, los que están solos y necesitan de nuestra compañía, cuando lo hagamos robaremos el paraíso ya en este mundo.

Yo animo a todos a los que creéis en el más allá como yo y a los que no tengáis fe y me leéis que nos esforcemos para adelantar el paraíso prometido.

Soy consciente de esta actitud de estar atentos a los demás necesita de un esfuerzo pero vale la pena: robar el paraíso debe ser un objetivo para todos.

Conseguiremos un mundo mas feliz y el Señor que ve en lo secreto nos lo premiará.

Adelante, a robar el paraíso. \*Miembro Club 55

### Sin nada

Escrito en cartón roto, con letras oscuras y trazo desigual: "Sin nada". Llama la atención. Son las 10 de la mañana de un sábado. Sol y nubes de septiembre. Con feria, mercadillo y fiesta en el pueblo. Hay carpas, pulpeira, globos de colores, orquesta, algodón de azúcary atracciones varias, propias de cualquier celebración festiva. Pero el mendigo no tiene nada. Y además es transparente. La gente pasa a su lado sin ver, esquivando el pequeño espacio de acera, como si de un cristal roto se tratara.Cada cual a lo suyo.Aunque impresiona ese letrero. Porque la mayoría de las personas pueden carecer de algo, pero no de todo. Sin nada es sin identidad, sin hogar, sin familia, sin trabajo...sin esperanza. Que es lo último que se pierde, dicen.Y quién sabe cuántos "sin" más. Lo que está claro es que esas dos palabras definen el terrible vacío del individuo. Y de la sociedad.

M. J. Vilasuso

As Pontes

### Feijóo extrema su oposición y llega a comparar a Sánchez con Franco

El presidente del Gobierno critica al líder del PP en la sesión de control en el Congreso por llevar a cabo "una política avinagrada" que no se corresponde con la realidad del país

JUAN RUIZ SIERRA MADRID

Primera sesión de control al Gobierno con la presencia de Pedro Sánchez desde el final de las vacaciones. Alberto Núñez Feijóo arrancó fuerte. El líder del PP empleó ayer el plan de regeneración aprobado por el Consejo de Ministros, que incluye la propuesta de un registro de medios y la derogación de delitos como el de ofensa a los sentimientos religiosos, para comparar al jefe del Ejecutivo con el dictador Francisco Franco.

Cualquier atisbo de cambio en la relación entre los dos principales partidos, tras el pacto sobre el Poder Judicial, quedó despejado. Para Feijóo, las medidas propuestas por el Gobierno para "fortalecer" la democracia pueden resumirse en dos palabras: "censura" y "persecución", algo que demuestra que la "concepción bananera del poder" por parte de Sánchez "parece no tener fin".

### "Equilibrios" con Venezuela

"No se veía una cosa así desde Franco", insistió Feijóo, citando los equilibrios del Gobierno sobre Venezuela, la nueva financiación catalana pactada con ERC y la designación de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Sánchez, que lleva semanas insistiendo en que el discurso "agónico" del PP se encuentra alejado de la realidad que vive España, encontró en la intervención de su adversario un buen ejemplo para justificar su tesis.

"Miremos donde miremos, los datos invitan a la confianza y el optimismo frente a su oposición



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, ayer. // Europa Press

avinagrada", señaló el presidente, deteniéndose en el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea y la elevación de las previsiones de crecimiento del Banco de España.

"¿Le queda algo a usted más que su proyecto personal?", le preguntó Feijóo a Sánchez, agarrándose a la escasa producción normativa durante esta legislatura, con solo 11 leyes aprobadas. Aquí, el líder del PP compartió visión con otro diputado que forma parte de los socios del presidente y se encuentra en sus antípodas ideológicas: Gabriel Rufián. El portavoz de ERC hizo gala de su pesimismo sobre el mandato de Sánchez. Pero Rufián se centró en Junts, un día después de que los posconvergentes cambiaran de actitud y tumbasen la proposición de Sumar, apoyada por los socialistas, para regular los contratos de alquiler de habitaciones y viviendas por temporada.

#### Moción de censura

"Fue un voto miserable", señaló el dirigente republicano, recordando que el bloque de la "derecha y la ultraderecha", formado por el PP,Vox y Junts, ya se ha aliado "en 37 ocasiones" para que el Ejecutivo perdiese votaciones.

Si ese entendimiento se fortaleciera hasta una moción de censura, Sánchez tendría que abandonar la Moncloa. Los tres partidos suman 177 diputados, uno más que la mayoría absoluta. Pero los colaboradores del presidente están convencidos de que eso no ocurrirá, porque el partido de Carles Puigdemont no se va a ir con Feijóo y Abascal, en contra de medidas como la amnistía. Rufián no lo tiene claro. "Ustedes desconocen la capacidad mediática de blanqueamiento de esta gente", le dijo al jefe del Gobierno.

### Junts advierte al Gobierno de que si no cumple habrá "derrotas"

J.R.S. MADRID

Junts da muestras de estar cada vez más alejado del Gobierno. El martes, en un nuevo aviso a Pedro Sánchez, los posconvergentes cambiaron el sentido de su voto. de la abstención al rechazo, y tumbaron junto al PP yVox una ley de Sumar para regular los alquileres de viviendas de temporada. Ayer dieron carta de naturaleza a esta nueva actitud, que complica al Ejecutivo la aprobación de los Presupuestos para el año que viene."O cumplen sus acuerdos o derrotas parlamentarias", señaló el diputado Josep Maria Cruset. En la misma línea se pronunció el líder de Junts, Carles Puigdemont, en un mensaje en redes: "Con Junts no funcionan los chantajes ideológicos". El Ejecutivo someterá a votación la semana que viene el techo de gasto y la senda de estabilidad. Fuentes de la Moncloa dan casi por perdida esta iniciativa ante la actitud del partido de Puigdemont.Pero no los Presupuestos. Buena parte del destino de las cuentas públicas depende de un asunto que poco tiene que ver con ellas: la inmigración, cuyas competencias el Gobierno se comprometió a transferir a Catalunñ a principios de año y que ahora negocia con Junts. El diálogo entre ambos partidos está avanzando. El Gobierno está dispuesto a ceder las competencias. "Nosotros cumplimos los acuerdos", señalan fuentes de Moncloa. Pero hay dos problemas: el Ejecutivo quiere que a cambio de este traspaso los posconvergentes no tumben las Cuentas; y, por otro, el partido de Puigdemont ha vuelto a poner encima de la mesa la exigencia de que sea la Generalitat la encargada del control de las fronteras con Francia.

## Felipe VI e Illa sellan la normalización institucional nueve años después

"Qué bien. Esto no es lo habitual", dice el rey al recibir al dirigente catalán y ver el gran número de periodistas congregados en el salón de audiencias

PILAR SANTOS / J.R. SIERRA MADRID

Felipe VI y Salvador Illa se reunieron ayer en la Zarzuela durante dos horas. Es mucho tiempo para lo que suele ser habitual en este tipo de encuentros. El president de la Generalitat acudió a la sede de la jefatura del Estado para recuperar una tradición que sus antecesores en el cargo no cumplían desde 2015: cuando un dirigente es elegido jefe de un Gobierno autonómico, va a Madrid a ver al rey. El último 'president' que se entrevistó con Felipe VI en la Zarzuela fue Artur Mas en julio de 2015. Aquella cita, que se produjo ya en pleno 'procés', se extendió una hora y 20 minutos.

Puigdemont, Torra y Aragonès prefirieron no reunirse con el monarca en su despacho y, sobre todo los dos primeros, aprovecharon cualquier oportunidad en los actos institucionales celebrados en Cataluña para mostrar su rechazo a la monarquía.

Ahora, en cambio, con un Parlament en el que por primera vez en 40 años el nacionalismo catalán no tiene mayoría absoluta, Illa quiere "normalizar" la relación con el rey siguiendo el protocolo. Si en julio de 2015, cuando el 'procés' ya había empezado, Felipe VI saludaba con una cara larga a Mas en el salón de audiencias, ayer llegó con una sonrisa a la estancia donde le esperaba llla. Ambos posaron ante los numerosos periodistas y fotógrafos que acudieron al monte del Pardo a cubrir la noticia. "Qué bien. Esto no es lo habitual", afirmó Felipe VI señalando a la prensa y en referencia a la expectación creada.

Illa, que apenas esperó unos segundos al jefe del Estado ante el



Felipe VI e Illa estrechan sus manos, ayer, en la Zarzuela. // Efe

gran tapiz de la sala, no quiso comentar nada sobre la nueva etapa que está abriendo a nivel institucional. "Estoy muy contento de estar aquí", dijo cuando una redactora le recordó que desde 2015 ningún presidente catalán había acudido a la Zarzuela. El monarca ya tuvo ocasión de saludar al jefe del Ejecutivo autonómico el pasado 29 de agosto en Barcelona, en una recepción con motivo de la Copa América de vela, y con esta cita en la Zarzuela quiso completar esa nueva etapa de normalidad.

### Bruselas garantiza 14 millones extras a Canarias para paliar la crisis migratoria

Clavijo subraya, tras reunirse con Schinas, que corresponde al Gobierno de Sánchez solicitar el uso extraordinario del fondo Feder > Se destinarán a la mejora de los centros de acogida

MOISÉS ÁLVAREZ SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Comisión Europea (CE), representada por el vicepresidente ejecutivo Margaritis Schinas, le garantizó ayer al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la inmediata puesta en práctica de una serie de medidas sociales, administrativas y económicas para paliar la "excepcional" crisis migratoria que vive el archipiélago. Entre estas medidas está la posibilidad de que España, como Estado miembro al que pertenecen las islas, recurra de forma extraordinaria al dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para políticas migratorias. El uso de estos recursos queda así en espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez lo pida formalmente a Bruselas, como también la posibilidad de que se apliquen de forma anticipada en Canarias parte de las medidas que incluye el nuevo marco comunitario en materias de migración y asilo, que entrará en vigor en 2026. Quedana que el Gobierno de España pida los fondos", subrayó Clavijo en la rueda de prensa posterior a la

El vicepresidente de la CE explicó que el Ejecutivo comunitario va a poner en marcha de forma inmediata un ambicioso plan de auxilio al archipiélago que, eso sí, requiere ahora de la cooperación del Estado pa-

reunión con el comisario Schinas.

ra activar las medidas cuanto antes.

El plan de Bruselas incluye la inmediata aportación de 14 millones de euros para la construcción y mejora de los centros de acogida y demás necesidades urgentes; la puesta a disposición del Feder, que no incluye su empleo en asuntos migratorios; el despliegue del Frontex, así como el refuerzo de las agencias europeas de asilo; la posibilidad de adelantar las medidas del nuevo marco de políticas migratorias (lo que también depende del Estado español) en sus vertientes financiera, técnica y operativa, y la cooperación con los países de donde salen las barcazas rumbo a Canarias, en especial Mauritania, Gambia y Senegal, para, ya con vistas a medio y largo plazo, contribuir a su estabilización sociopolítica.

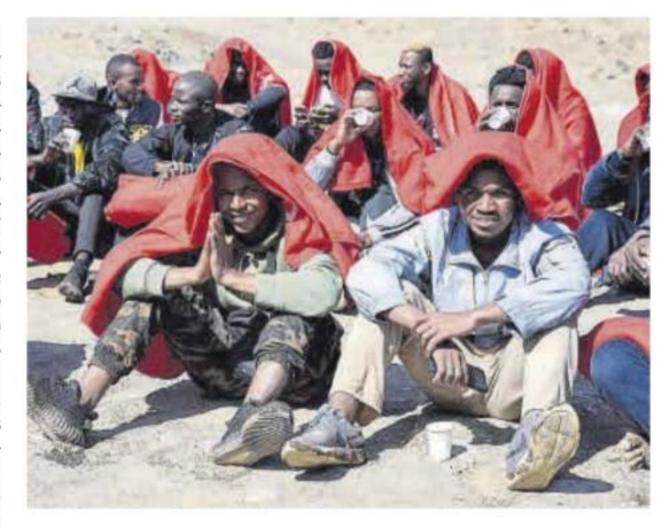

Un grupo de los 73 migrantes que llegaron ayer a Lanzarote. // Efe

### Feijóo se reúne hoy con Meloni en Roma

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplaza hoy a Roma para reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También acudirá al encuentro el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, del PP europeo. Es el segundo viaje en apenas una semana del líder conservador, que ya estuvo en Atenas hace unos días reuniéndo-

El líder del PP, Alberto Núñez se con el primer ministro, ijóo, se desplaza hoy a Roma Kyriakos Mitsotakis. Desde Grecara reunirse con la primera ministro, ica Feijóo anunció que contistra italiana, Giorgia Meloni. Inuaría una gira europea para mbién acudirá al encuentro hablar de inmigración. res. La idea inicial era que el encuentro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y centro se hubiera producido la semana pasada y centro se hubiera producido de viajar a contro se hubiera producido de viajar a contro se hu

Recientemente el dirigente gallego ha puesto como ejemplo en varias ocasiones la política migratoria de Meloni, recalcando que ha logrado reducir en un 60% las entradas irregulares. La idea inicial era que el encuentro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y cerrar una nueva propuesta migratoria con el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, que sigue a la espera de una respuesta del Gobierno. Por problemas de agenda tuvo que posponerse.

### es la primera preocupación de los españoles Los socialistas se estancan pero superan

La inmigración

en 4,5 puntos al PP

JOSÉ RICO BARCELONA

El acuerdo sobre la financiación singular para Cataluña que permitió la investidura de Salvador Illa no pasa de momento factura al Gobierno de Pedro Sánchez. El barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el primero que se ha elaborado después de dicho pacto, amplía de 2,7 a 4,5 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP si ahora se celebrasen elecciones generales. En realidad, los socialistas se estancan y apenas crecen, pero se benefician del fuerte retroceso de los populares.

Ahora bien, este sondeo arroja otro gran titular: la inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles, desbancando al paro. En solo tres meses, la inmigración ha pasado de ser la novena inquietud para la ciudadanía a la primera. La suma de quienes la señalan como primer, segundo o tercer problema ha pasado en ese tiempo de un 11,2% registrado en el barómetro de junio a un 30,4% en el de septiembre.

La encuesta se elaboró a partir de 4.027 entrevistas entre el 2 y el 6 de septiembre.

### El Gobierno presenta a Reynders el plan de regeneración

EFE MADRID

El ministro de Presidencia, Justicia y de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantuvo ayer una reunión con el comisario europeo de Justicia saliente, Didier Reynders, al que entregó el plan de acción democrática aprobado por el Gobierno para combatir los "bulos" y los "pseudomedios".

En el encuentro, en el que hicieron balance de la situación de la Justicia y del Estado de derecho en España, Bolaños volvió a agradecer a Reynders el trabajo de la Comisión Europea como mediadora en la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, tras cinco años de bloqueo, según fuentes del ministerio.

Reynders resaltó la importancia de proteger las democracias europeas de los bulos y la desinformación.

### Vivienda regulará límites al alquiler temporal tras el revés del Congreso

La ministra anuncia para 2025 un reglamento para evitar el fraude, un día después de que Junts tumbara la propuesta de Sumar

GABRIEL SANTAMARINA

MADRID

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando en la elaboración de un "reglamento" para regular el mercado del alquiler

temporal. Así lo confirmó la titular de la cartera. Isabel Rodríguez, en los pasillos del Congreso de los Diputados: "Nuestra intención es aclarar los términos de la ley de arrendamientos urbanos para combatir el fraude de los contratos de alquiler temporal, garantizando que aquellos que lo precisan, como estudiantes o profesores, puedan acogerse, pero evitando el uso fraudulento".

Los avances llegan un día después de que el Congreso de los Diputados tumbase la propuesta de Sumar para regular el alquiler temporal a un máximo de seis meses. El PSOE votó a favor de iniciar su tramitación en las Cortes, pero el no a última hora de Junts, junto a los ya confirmados de PP y Vox, hi-



Isabel Rodríguez, ayer. // Efe

cieron descarrilar el proyecto legislativo. Según confirmó la ministra de

Según confirmó la ministra de Vivienda, el mencionado reglamento entrará en vigor antes de finales de 2025. "Lo vamos a redactar apoyándonos de la mano del Colegio

> de Registradores y el Consejo General de la Notaría, con quienes estamos trabajando este reglamento de desarrollo de nuestra normativa en coherencia con la normativa europea y que será una palanca ágil, rápida, con rigor y con seguridad jurídica para abordar esta cuestión, donde se precisa no solo normativa, sino todos los mecanismos necesarios para la persecución del fraude por parte de las administraciones públicas",

añadió Rodríguez.

### Ábalos solicita que se restituya su militancia en el PSOE

IVÁN GIL MADRID

José Luis Ábalos ha vuelto a elevar el choque que mantiene con el PSOE y ha solicitado que se le restituya de militancia al considerar caducado su expediente de expulsión por estar "absolutamente paralizado" desde que se abrió el 27 de marzo. El ex ministro de Transportes considera que esta situación "perjudica gravemente" sus derechos, según el documento enviado a Carlos Cerdán y a la ejecutiva del partido. Tras su suspensión cautelar de militancia, Ábalos ya denunció al número tres del PSOE y a su sucesor al frente de la secretaría de Organización por infringir la ley de protección de datos.

El ahora diputado del grupo mixto alega que desde su expulsión cautelar "no se ha emitido pliego de cargos alguno" y no hay plazos marcados.

### El conflicto de Oriente Próximo



Ambulancias con heridos por las explosiones en el hospital de la Universidad Americana en Beirut. // Europa Press

## Israel golpea de nuevo a Hizbulá con otra ola de ataques a dispositivos

Detonaciones de 'walkie talkies' causan al menos catorce muertos y unos trescientos heridos en el Líbano, un día después de las explosiones de buscapersonas de la milicia

ANDREA LÓPEZ-TOMÁS BEIRUT

Cuando trataba de levantarse, el Líbano ha vuelto a ser golpeado. "Parece que estemos en una película de espías", reconoce una residente de Beirut. La confusión que emana de sus palabras es un sentimiento compartido por la población de todo el país. El martes explotaron miles de buscapersonas en los bolsillos de miembros de Hizbulá. Al menos 12 libaneses murieron y más de 2.800 resultaron heridos. El miércoles detonaron 'walkie talkies' y otros dispositivos electrónicos de comunicación. Por ahora, son 14 las víctimas mortales y unas 300 heridas. Rota toda forma de comunicarse y, con ella, la –ya antes– mínima sensación de seguridad, miles de libaneses ven como la realidad de una guerra en sus ciudades va tomando forma.

Hogares incendiados, vehículos calcinados y gritos de pánico parecen ser el preludio de ese hipotético escenario bélico con el que les amenazaban desde hace meses. Apenas 24 horas después de que Israel ata-

cara el Líbano con la "mayor brecha de ciberseguridad" sufrida por Hizbulá en los 11 meses de enfrentamientos cruzados, lo ha vuelto a hacer. Si el martes cualquier dispositivo electrónico de comunicación ya hacía sospechar a sus propios dueños, ayer muchos abogaban por deshacerse de ellos. El caos ha tomado, de nuevo, el país cuando las primeras informaciones de explosiones no solo se reducían a 'walkie talkies', sino también a ordenadores portátiles, coches, teléfonos móviles e, incluso, paneles solares. En el funeral de cuatro de las víctimas del ataque del martes, las detonaciones han hecho entrar en pánico a las centenares de personas que minutos antes se entregaban al clamor de "¡muerte a Israel!". Lloraban por los "mártires" del Líbano, por aquellos muertos "en apoyo a nuestro firme pueblo palestino en la Franja de Gaza y en apoyo de su valiente y honorable resistencia", como repite Hizbulá en cada comunicado. Entre ellas, se contaban un niño de apenas diez años, un trabajador médico y dos luchadores de la milicia, uno de los cuales era hijo del diputado de Hizbulá en el Parlamento, Ali Ammar. Mientras los asistentes se sumían en el duelo por las pérdidas, a la vez que esperan que sus familiares y vecinos se recuperen en casi un centenar de hospitales a lo largo y ancho del país, el terror volvió.

Algunos confundieron el sonido de las explosiones con fuegos artificiales o con los tradicionales tiros de celebración que suelen desarrollarse en algunos funerales en el Líbano.

El caos invade el país con explosiones de ordenadores portátiles, coches o teléfonos móviles

Sin dispositivos de comunicación entre los partidarios de Hizbulá desde el día anterior, las noticias han tardado más en llegar. Entre susurros, varios asistentes reconocían haber visto a un hombre con las manos arrancadas. Parecía el día de la marmota más trágico de la historia del Líbano. Minutos antes, uno de los líderes de Hizbulá, el clérigo Hashem Safi Al Din, se dirigió a los centenares de asistentes al funeral de las victimas."Si el enemigo cree que con esta nueva forma de ataque conseguirá su objetivo, no sabe que en nuestra cultura, cuando nos cortan la mano izquierda, cogemos la espada con la derecha", agregó.

Las informaciones que emergen agregan que esta vez no han explotado buscas, sino 'walkie talkies'. Una fuente de seguridad asegura que Hizbulá los obtuvo hace también cinco meses, a la vez que compró los buscapersonas que detonaron el martes. Dos fuentes "con conocimiento de la operación" han confirmado al medio estadounidense Axios que "los walkie talkies fueron colocados con trampas explosivas por los servicios de inteligencia israelíes y luego entregados a Hizbulá como parte del sistema de comunicaciones de emergencia de la milicia, que se suponía debía ser utilizado durante una guerra con Israel".

A.L.T. BEIRUT

Con la mirada llorosa, Bilal aguanta. "Mi hijo es un heroico mártir del Líbano", dice, soportando las lágrimas en sus ojos azules. A unos pasos, las mujeres de su familia, sin embargo, no pueden contener el llanto. Llevan horas a las puertas del hospital Geitaui, en uno de los barrios cristianos de Beirut, esperando el retorno de su hijo. O de lo que queda de él. Él ha sufrido uno de esos asuntos privados que no podemos revelar; ahora está en manos de Dios", responde Bilal cuando es preguntado por el motivo que le trae aquí.

La firmeza de su discurso con-

### "Mi hijo ha muerto con orgullo"

A las puertas de un hospital de Beirut, el padre de una de las víctimas de las explosiones de buscas califica de "mártir" a su hijo de 28 años, al tiempo que evita revelar su nombre y las circunstancias de la tragedia

trasta con el caos a su alrededor. Ambulancias, heridos ensangrentados y decenas de personas con el corazón en vilo. Al igual que a otras 2.800 personas, al hijo de Bilal le ha explotado el buscapersonas que llevaba encima.

"Un heroico mártir del Líbano y del apoyo a Gaza y a los oprimidos en Gaza", repite Bilal Menhem en referencia a su hijo de 28 años, de quien prefiere no revelar el nombre. Tampoco desvela cómo ocurrió la tragedia. Mientras que la mayoría de los parientes de los heridos se niegan a hablar con los medios – cualquiera es sospechoso de ser espía—, el rol de Menhem como mujtar de Sohmor, una aldea del valle de la Becá, le permite expresarse con ligereza. El mujtar es el equivalente de un alcalde.

La crueldad del momento no le impide ponerse a filosofar. "Quien no muere ahora morirá después; por eso, prefiero que [mi hijo] muera con orgullo y presente mis respetos en defensa de los oprimidos", confiesa Bilal. El orgullo que repite en sus palabras también lo transmite su mirada vidriosa por lo sucedido.

Ante la incertidumbre, la espiritualidad es el consuelo de estas familias. Pero aquellos que no han sufrido el desgarro llaman las cosas por su nombre. "Es una carnicería", denuncia el diputado de la oposición, Melhem Khalaf, tras visitar a los heridos. "Hoy ha habido una matanza provocada por un increíble ataque con equipos ultrasofisticados que alcanzó a los civiles y, sobre todo, de forma completamente inhumana", dice.

"De ahí la necesidad de ver en qué circunstancias estos hechos, que son actos delictivos, pueden seguir quedando impunes; a través de la necesidad de exigir justicia, es importante enfatizar la impunidad", añade haciendo alarde de su rabia e indignación.

### Así preparó su ataque el Mossad

El servicio secreto israelí pudo haber introducido tres gramos de explosivo en cada uno de los 5.000 buscas de Hizbulá

ANDREA LÓPEZ-TOMÁS

BEIRUT

Las horas pasan, pero aún quedan muchas incógnitas por resolver.Los libaneses miran con recelo sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de comunicación. El martes por la tarde, miles de buscas explotaron al unísono en diferentes puntos del país, provocando, a su vez, millares de heridos. Al menos 11 personas murieron como resultado directo de las detonaciones. Entre ellas, hay una niña de 10 años y un niño de ocho.

A lo largo de la noche de ayer, el sonido de las ambulancias siguió acompañando el recuerdo de una jornada que ha dejado a todo un país en vilo. Hizbulá y el gobierno libanés apuntan a los servicios secretos israelís, el Mossad, como culpables, mientras estos callan. La sociedad libanesa, traumatizada por uno de los mayores ciberataques de la historia, tacha el ataque indiscriminado de terrorismo" y lo empieza a considerar como otro posible crimen de guerra cometido por Israel.

Hizbulá habría pedido 5.000 buscapersonas a la empresa Gold Apollo de Taiwán. Esta firma ha negado cualquier responsabilidad en los hechos, alegando que los dispositivos fueron fabricados y vendidos por la empresa húngara BAC, que tiene licencia para usar su marca."El producto no era nuestro, lo único que tenía era nuestra marca", ha dicho el fundador de Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, a los periodistas en su sede en Nuevo Taipéi.

La teoría más fiable la mañana después del ataque era que, en algún momento del proceso de producción, varios gramos de explosivos fueron implantados en los buscas. Según revelaciones de una importante fuente de seguridad libanesa y otra fuente, la agencia de espionaje israelí Mossad estaría detrás de la colocación de explosivos dentro de los 5.000 buscapersonas importados por el grupo libanés meses antes de las detonaciones del martes.

"El Mossad introdujo una placa dentro del dispositivo que contiene material explosivo que recibe un código; es muy difícil detectarlo por cualquier medio, incluso con cualquier dispositivo o escáner", declaró una fuente de seguridad libanesa del más alto rango.

Aún no ha quedado claro dónde tuvo lugar la manipulación. Esta fuente afirma que 3.000 de los buscapersonas explotaron cuando se les envió un mensaje codificado, activando simultáneamente los explosivos. Esta remesa de dispositivos habría llegado al Líbano a principios de año, por lo que los tres gramos de explosivos escondidos en su interior habían pasado "desapercibidos" por Hizbulá durante meses. Varias fuentes han reconocido a la prestigiosa agencia de noticias británica Reuters que el complot parece haber estado preparándose durante muchos meses.

### Sospechas

Los servicios de inteligencia israelís querían en un principio detonar los buscapersonas como golpe inicial en una guerra total contra Hizbulá, según ha informado el medio estadounidense Axios, citando a funcionarios estadounidenses e israelís.



Sin embargo, decidieron actuar con rapidez cuando un miembro de Hizbulá empezó a sospechar de los dispositivos y planeó alertar a sus superiores.ha desvelado en una exclusiva el portal Al-Monitor, especializado en información de la región.

Unos días antes del ataque, otro miembro del grupo empezó a sospechar que los dispositivos habían sido manipulados y fue supuestamente asesinado. Según Al-Monitor, al enterarse de las sospechas, los dirigentes israelís habrían considerado lanzar to para que el ataque con el buscapersonas fuera el primer golpe. A su vez, también consideraron dejar las cosas como estaban, incluso a riesgo de que la operación se viera comprometida.

Ya en febrero, el líder de Hizbulá. Hasán Nasrallah, advirtió a sus partidarios del peligro que entrañaban sus teléfonos móviles. Los consideró más peligrosos que los espías israelís y les ordenó que los rompieran, los enterraran o los encerraran en una

caja de hierro. A cambio, el grupo libanés empezó a distribuir buscas entre los miembros de las distintas ramas de la milicia, que también es uno de los partidos políticos más poderosos del Líbano.

No solo los combatientes contaban con un busca, sino que sus trabajadores civiles y el personal médico recibieron uno. Por eso, entre las víctimas se cuentan numerosos civiles, incluidos familiares, mujeres y niños, de miembros de Hizbulá que estaban cerca del dispositivo cuando detonó.

Muchos de los supervivientes han denunciado un sobrecalentamiento del busca previo a la detonación debido a que los explosivos habrían sido implantados junto a la batería de cada uno de los mensáfonos. A través de un mensaje falso, que supuestamente provenía de la cúpula de Hizbulá y que hacia emitir un pitido durante varios segundos, los usuarios pinchaban en él, activando justo en ese mo-

mento los explosivos.

Son muchas las voces que empiezan a alertar de los riesgos que una operación de esta envergadura tiene para el terreno de la ciberseguridad. Además, el carácter indiscriminado del ataque -los buscapersonas explotaron en lugares públicos, sin consideración de a quién podría afectar, ni los posibles daños colaterales en civiles-puede hacer que sea considerado un grave crimen de guerra y un supuesto acto de terrorismo producido por Israel.

### Confía tu viaje en nosotros





azulmarino

new travel

TURISMO COSTA PENINSULAR, TURISMO COSTA INSULAR Y TURISMO DE ESCAPADA

**INICIO DE VENTAS GALICIA** 

**ACREDITADOS** 25 y 26 **SEPTIEMBRE** 

**MÁS VIAJES 27 SEPTIEMBRE** 

### **ACREDITADOS**

Podrá reservar un viaje a partir de la fecha que se indica en su carta de acreditación a partir de las 09:00h (08:00h en Canarias), eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.

### MÁS VIAJES

Podrá reservar más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de dos días laborables después del inicio de las ventas de su comunidad.

900.373.610 azulmarino.com

### Catástrofe forestal



## Portugal decreta el estado de calamidad con más de cien incendios aún activos

El fuego avanza por el país tras arrasar más de 100.000 hectáreas > España aporta 248 efectivos de la UME al operativo > La GNR anuncia la detención de siete personas

REDACCIÓN / AGENCIAS VIGO

Las llamas siguen devorando hectáreas en el centro y norte de Portugal, donde ayer seguían activos más de un centenar de focos incendiarios, que desde el domingo avanzan con especial virulencia sobre todo en la región de Aveiro y el área metropolitana de Oporto. El fuego, que según fuentes oficiales ya habría arrasado más de 106.000 hectáreas, deja además un balance provisional de cinco víctimas mortales -dos de las contabilizadas inicialmente no se produjeron "por acción directa del fuego"- y 118 heridos, diez de ellos graves.

La situación crítica que vive el país, que ha llevado al Gobierno portugués a decretar el estado de calamidad en los municipios afectados, una medida que permitirá darles "apoyo inmediato y urgente" y mantener toda la operación de combate, explicó el primer ministro luso, Luís Montenegro.

Montenegro indicó que se va a trabajar en dar alojamiento y bienes de primera necesidad a los evacuados, así como apoyo financiero, para lo que se está realizando un análisis de los daños causados por el fuego, que ha arrasado casas y empresas. Además, no descartó recurrir al Fondo de Solidaridad de la UE y prometió mano dura contra los ciudadanos que provoquen fuegos.

"No vamos a escatimar esfuerzos en la acción represiva. No podemos perdonar a quien no tiene perdón", aseguró el primer ministro, que explicó que el Ejecutivo ha pedido a la Fiscalía la creación de un equipo de investigación criminal de incendios.



La Guardia Nacional Republicana (GNR) anunció que, entre el 14 y el 17 de septiembre, detuvo a siete personas por delito de incendio forestal

En la lucha contra el fuego se despliegan estos días por las zonas afectadas más de 5.000 bomberos, que se sirven en las labores de extinción de 1.600 medios terrestres y 36 aéreos. A este contingente se sumaron en la madrugada de ayer 248 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España, que aportaron al operativo otros 82 medios. Además, operan en Portugal ocho aviones anfibio Canadair procedentes de otros países de la Unión Europea -cuatro franceses, dos españoles y dos italianos-, a los que ayer se sumaron otros dos procedentes de Marruecos.

El rey Felipe VI comunicó al presidente de Portugal, Marcelo Rebeleo de Sousa, que España está disponible para reforzar su ayuda en la lucha contra la ola de incendios que asola el país luso. Durante la llamada, el rey manifestó "disponibilidad para reforzar los apoyos aéreos y otros del Estado español". También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ofreció la colaboración de Galicia y "el experimentado y eficaz" sistema de lucha contra incendios.

Junto a los principales focos de los últimos días, en Sever do Vouga y Oliveira de Azeméis, preocupaban ayer dos nuevos en Gondomar y,sobre todo, en Arouca (ambos en el área metropolitana de Oporto). En este último las llamas alcanzaron uno de los grandes atractivos verdes y turísticos de la región, los Passadiços do Paiva, pasarelas de madera en las que se ubica uno de los puentes peatonales y colgantes más largos del mundo: el 516 Arouca. Las llamas habrían destruido una parte de los 8 kilómetros de los que se presume esta pasarela peatonal.

A pesar de que las temperaturas están descendiendo y se prevén precipitaciones para final de semana, El comandante nacional de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), André Fernandes, señaló que se mantiene el riesgo elevado y extremo de incendio para las próximas horas. "Todavía no podemos bajar los brazos, la situación sigue siendo complicada", indicó, puesto que los incendios aún en curso "aún están muy activos, tienen mucha intensidad y energía".

### "¡Aquí no hay bomberos!"

El fuego se acerca a las casas de Santiago de Casurrães y, de los más de 5.000 bomberos que hay repartidos por las decenas de incendios que asolan Portugal, ninguno está en esta población. Carla Alexandra y Elisabete Pinto organizan a varios vecinos y, azada en mano, se enfrentan a las llamas.

Mario Moreiro, un empresario de esta zona dentro del municipio de Mangualde –distrito de Viseu, una de las más afectadas por los incendios– se une a la decena de personas que acuden a un pinar que está ardiendo.

Elisabete logra apagar varios olivos cuyos troncos ya estaban en llamas y Carla colabora en las labores de tendido de manguera. No es una manguera profesional, se trata de una simple que tenían en casa.

"No hay bomberos, tenemos que hacer nosotras ese servicio", afirma categóricamente Carla.

Según varios afectados entrevistados por Efe e incluso alcaldes de otras localidades que han hablado con los medios locales, la falta de medios es una situación que se repite en muchas zonas afectadas por las llamas, aliadas con el fuerte viento y una masa boscosa de pinos y eucaliptos que facilitan su rápida propagación.

En la mayoría de las aldeas rodeadas por los fuegos es habitual ver a los agricultores con sus tractores de labranza cargados con tanques de agua, regando calles y tejados para paliar las llamas, en caso de que se acerquen.

El presidente de la Liga de Bomberos de Portugal, António Nunes, explicó ayer que, aunque existen recursos suficientes para resolver esta crisis, "el problema está en la distribución". FARO DE VIGO MUNDO = 27 JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### El rastro del drama luso llega a Galicia

El viento que propaga el fuego en Portugal extiende su humo a 340 kilómetros hasta Ordes y difumina el cielo de la franja atlántica > El sol rojizo acapara cientos de fotos

**ELENA OCAMPO** 

VIGO

El sol amaneció ayer envuelto en un tinte rojo en media Galicia. La franja atlántica desde A Guarda a Fisterra y toda Pontevedra -aunque con menos intensidad en el Deza-y la mitad sur de A Coruña, se despertaron con la resaca de las dramáticas noticias que llegan de Portugal, donde va se contabilizan siete vidas segadas por los incendios forestales...Y oliendo a chamusquina. Literalmente.

El humo desprendido en la com-

bustión de los más de cien fuegos que devoran con gula los montes desde Aveiro a Braga, recorrió unos 300 kilómetros hacia el norte de su frontera. En la

madrugadora Vigo, cientos de conductores acudieron a sus trabajos por la mañana con un sol más propio del atardecer frente al parabrisas, pero alineado al este de sus cabezas, no sobre las islas Cíes. Una estampa que mereció igualmente numerosos selfies en puntos panorámicos de la ciudad, con una perfecta bola de color rojizo a las espaldas. Más fotos entre los turistas de los cruceros y en las rías, los mejilloneros con un reflejo rojo entre las bateas.

"Llama poderosamente la atención la cantidad de gente que se detiene para observar al cielo", comentaban en Arousa.

Los vientos de sur y suroeste soplaron al denso telón de humo desde el vecino luso.Y, lo que al otro lado de las ventanas podría parecer niebla, delataba su procedencia al cruzar la puerta: el olor a quemado oscilaba de intenso a sutil. La nube de humo desplegada desde la noche anterior sobre el mar, llegó a al-

canzar Santiago y llegar hasta Ordes en A Coruña. Los mismos fuertes vientos que propagaron las llamas fueron determinantes para que esa cortina gris atravesara la distancia el país vecino y Barbanza. Y también, que uno de los incendios graves que más se acerca a nuestra frontera geográfica, declarado en la junta de Freguesía de Padroso, está a solo cuarenta minutos en coche de Tui. El drama luso deja huella en su hermana gallega.

Los teléfonos de la agencia pública MeteoGalicia empezaron a sonar, al ritmo que despertaban los habitantes de sus ciudades.¿Qué extraño fenómeno difumina al cielo de un tono rojizo y una luz desértica? Las mentes más apocalípticas no se hicieron esperar."La gente vio el sol rojo y se asustó; hoy es un día de muchas llamadas ciudadanas", reconocía el coordinador de Meteogalicia, Juan Taboada, al tiempo que enviaba un mail "urgente". La agencia meteorológica gallega tuiteaba desde

> primera hora de la mañana tanto información sobre el fenómeno como imágenes de un mapa del Servicio de Monitorización Atmosférica de Copérnico."La con-

sellería de Medio Ambiente monitoriza todos los parámetros y partículas v.si fuera necesario, se activarían los protocolos", tranquiliza Taboada.

En la actualización de la tarde (18.00 horas), la estación de Coia en Vigo de la red de Meteogalicia que se encarga de la calidad del aire, aparecía en rojo por el nivel de PM 2.5 (partículas sólidas o líquidas, que se encuentran en suspensión y cuyo diámetro es de menos de 2.5 micras), con un valor superior a veinte,

aunque los datos en tiempo real eran más favorables que por la mañana, que detectaba nivel naranja con 47 microgramos. Fuentes del servicio de Calidad de aire explicaron que se trata de una media acumulada en las últimas 24 horas y que el nivel de prealerta solo se activaría si los datos fueran mayores de 35 en tres días consecuti-VOS.



No es la primera vez que la naturaleza evidencia la continuidad en las

fronteras entre Galicia y Portugal. En otro orden de gravedad, en 2001 hasta seis de los cadáveres de los ocupantes de un autocar que había caído al río Duero, a unos 50 kilómetros al este de Oporto -en total hubo 59 víctimas-llegaron a la Costa da Morte y al norte de Galicia, junto con varios asientos y partes del autocar.Las corrientes arrastraron los cuerpos unos 250 kilómetros.







Foto satélite de la expansión del humo a Galicia.

### La inversión, o como ponerle "una tapa" al humo

Lo que ocurrió ayer en la atmósfera se conoce como inversión térmica. Según explica el físico, Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia, este fenómeno es el mismo que puede llevar a que la contaminación aérea, como el 'smog' (el aire negro por la contaminación de vehículos que se ve en las grandes ciudades) o la calima, quede atrapada cerca del suelo. "Es como si pusiéramos una tapa al humo", ejemplifica, "y se quedase muy concentrado cerca de la superficie". Este fenómeno, propiciado por las temperaturas anticiclónicas y una atmósfera estable, se da cuando la temperatura del aire, en vez de descender mientras subimos en altura, como es normal, va ascendiendo cada vez más. En este caso, puede tener su origen en el "penacho" de humo portugués que subió mucho en altura.

"Entre las rareza del día, está el sol de color rojizo, que va desapareciendo a medida que avanza el día y que no brilla de la forma habitual", explica el meteorólogo. A diferencia de otros eventos que pueden causar efectos similares, como la entrada de polvo sahariano en Galicia, advierte Taboada, este (el de la inversión), "no se predice fácilmente".

### El efecto podría continuar esta madrugada

El mapa del Servicio de Monitorización Atmosférica Copérnico -a través del que se puede ver la evolución prevista de la enorme masa de humo procedente de los incendios de Portugal-, estimaba que la concentración de humo disminuiría por la tarde, pero se intensificará de nuevo durante la próxima madrugada. "No se descarta que continúe esta madruga y se repita la situación", coincide el coordinador de Meteogalicia. No obstante, el experto asegura que a partir del viernes, con el cambio de los patrones del viento y también, el cambio previsto de tendencia meteorológica (se esperan lluvias para el sábado), la entrada del humo en Galicia debería de remitir.

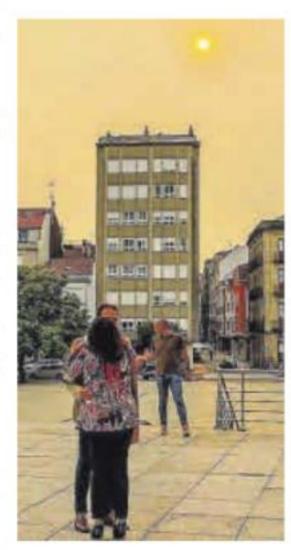

La estación de Coia

mala calidad del aire

por partículas PM 2,5

en Vigo detectó la

En Arousa también fotografiaron el sol. // I. Abella



### Edmundo González reconoció bajo coacción la victoria de Nicolás Maduro

El Parlamento venezolano muestra un documento que el líder opositor considera nulo y rubricó para poder salir al exilio español: "O firmaba o me atenía a las consecuecuencias"

ABEL GILBERT

BUENOS AIRES

"Edmundo González Urrutia acató los poderes del Estado", dijo ayer en tono triunfal el presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Jorge Rodríguez, en relación a un documento en el que reconoce la victoria en las urnas de Nicolás Maduro y que, según el candidato de la oposición, fue arrancado de manera extorsiva antes de su partida al exilio español.

"Se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias", dijo el abanderado de la Plataforma de

comicios del 28 de julio. En un mensaje divulgado a través de X, González Urrutia reveló que fueron Rodríguez y su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quienes se presentaron en la residencia del embajador español, Ramón Santos, con el texto como moneda de cambio, que no admitía otra opción que la firma. "Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano", dijo. No solo calificó a ese documento de nulo, sino que reivindicó en los hechos su triunfo en los comicios.

Unidad Democrática (PUD) en los González Urrutia se comprometió, una resolución del máximo tribuen ese sentido, a hacer cumplir el mandato de millones de venezolanos que votaron por él."No me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy".

El diario madurista Últimas Noticias y el canal televisivo Telesur presentaron el texto como una suerte de acta de rendición de González Urrutia. "Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluvendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que, aunque no la comparto, la acato por tratarse de nal de la República", se señala.

#### Apela a la paz y al diálogo

Además, el exdiplomático de carrera se muestra, en esa página, "convencido de la necesidad de explorar todas las posibilidades de entendimiento" con el Palacio de Miraflores. "En el interés supremo de la paz de mi país, deseo trasladarle mi respeto y reconocimiento a las instituciones constitucionales, representadas en los cinco poderes del Estado", señala en un tono llamativamente desconcertante para muchos lectores, porque utiliza el mismo lenguaje oficial.Y concluye: "Seré absolutamente respetuoso de las instituciones e inte-

reses de Venezuela, y siempre apelaré a la paz, el diálogo y la unidad nacional". Explica, a su vez, que decidió salir del país en aras de que "se consolide la pacificación" y espera, en ese sentido, de "los buenos oficios" de Rodríguez.

### "Esperamos que se acabe el chisme y usted cumpla con lo que firmó aquí", dice Jorge Rodríguez

El presidente de la AN exhibió ese texto en tono amenazante. "Con esto esperamos que se acabe el chisme y usted cumpla con lo que firmó aquí, señor González Urrutia". Dijo, al respecto, que tuvieron dos reuniones con el candidato opositor, al igual que conversaciones telefónicas. Rodríguez también presentó imágenes de uno de los encuentros y un vídeo en el que se ve al opositor subiendo al avión español. Además, advirtió que tiene 24 horas para rectificar lo expuesto en X, donde alude a un hecho extorsivo. El Gobierno, añadió Rodríguez, tiene en su poder grabaciones que refutarían su pos-

El candidato de la PUD llegó a Madrid el 8 de septiembre. El Palacio de Miraflores decidió divulgar esa carta después de que el Congreso de los Diputados le pidiera al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, que lo reconozca como presidente legítimo surgido de las urnas. González Urrutia se reunió con Sánchez y con Mariano Rajoy, Felipe González y José María Az-

La puesta en circulación de un documento cuya validez política es negada por su propio suscriptor, se conoce en momentos de inédita tensión entre España y Venezuela. La AN dejó en manos de Maduro que decida la pertinencia de una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales.

### Tiroteo mortal en la sede del 'Amazon ruso' a raíz de una disputa familiar

- ► El control de la empresa motivó la riña, que dejó al menos dos fallecidos
- ► La propietaria y su exmarido tienen apoyos en las altas esferas del poder

**ALEX BUSTOS** 

MOSCÚ

La sede en Moscú de Wildberries, el gigante del comercio electrónico ruso, vivió ayer una escena más propia de los difíciles años 90, tras la caída del comunismo, que de la Rusia de 2024. Todo se desató cuando el exmarido de la propietaria de la empresa, Vladislav Bakalchuk, llegó a la oficina en el centro de la capital rusa acompañado de un séquito de matones para tomarla por la fuerza en una escena de película de acción, disparos incluidos. Esta compañía, conocida con el sobrenombre del 'Amazon ruso' por su parecido con el gigante estadounidense, es propiedad de Tatiana Bakalchuk, la fundadora de la empresa y exmujer de Vladislav.

Tras su divorcio, ambos reclaman para sí el control de la compañía y cuentan con apoyos importantes en las altas esferas de poder. El es cercano al del gobernador de Chechenia, el temido Ramzán Kadírov, pero ella contaría con el respaldo del mismísimo presidente Vladímir Putin v personas

de su círculo de confianza. Durante el forcejeo entre los asaltantes y la seguridad hubo algunos disparos que han dejado al menos dos fallecidos y un herido, todos ellos personal de la oficina, según apuntan medios rusos como Komersant.

### Asalto por la fuerza

La policía detuvo a unas 30 personas por el incidente, que la propietaria de la empresa tildó de "intento de asalto por la fuerza". En cambio, su exmarido declaró que él acudió en son de paz y que la seguridad del local abrió fuego contra ellos, algo que su exmujer negó. El principal motivo de la disputa es la voluntad de Tatiana de crear una empresa conjunta entre Wildberries y Russ, otra compañía del sector, algo a lo que Vladislav se opone frontalmente y que ya dinamitó su matrimonio. La pareja se divorció el pasado julio.

Fue entonces cuando él, natural de Chechenia, pidió apoyo del líder de su región, que prometió en video "devolver a la mujer a la familia y proteger un negocio legítimo". La unión de ambas compañías, de tamaño muy desigual, fue considerado por algunos expertos citados por medios independientes como una unión que interesa mucho a Putin y su gobierno para crear la red bancaria y el sistema de pago basados en rublos más importante del mundo, algo que ayudaría al Kremlin a evadir sanciones y minimizar sus consecuencias.

### Reino Unido prohibirá el acoso de los antiabortistas

**LUCAS FONT** LONDRES

El Gobierno británico confirmó ayer la entrada en vigor, el próximo 31 de octubre, de la norma que prohíbe el acoso de grupos antiabortistas a mujeres embarazadas frente a los hospitales de Inglaterra y Gales. La medida impedirá la concentración de estos grupos en un radio de 150 metros de los centros donde se practiquen abortos, bajo la amenaza de recibir multas con importe ilimitado. A partir de esa fecha será ilegal "hacer cualquier cosa que, de forma intencionada o temeraria, influya en la decisión".

### Alivio y esperanza entre los pacientes y sus familias

Todos los partidos políticos con representación en el Congreso firmaron ayer el acuerdo para la proposición de ley de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Al acto también han asistido re-

Desbloqueo de la Ley ELA

presentantes de las principales organizaciones de pacientes. El texto sale adelante después de tres años de negociaciones y servirá para mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otras enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible. Está previsto que sea aprobada en el pleno del Congreso el próximo 10 de octubre.

SOCIEDAD-29



### "Supone una luz al final del túnel"

"Necesitamos, sin perder más tiempo, el desarrollo reglamentario y práctico de la ley", dice Susi Seoane

"Nos hemos sentido

entendidos", afirma

abandonados y,

sobre todo, no

M. GONZÁLEZ

VIGO

Susi Seoane, paciente de ELA, define con tres palabras sus sensaciones después del anuncio del desbloqueo de una ley que llevan años esperando: "Esperanza por fin". "Hemos perdido a muchos compañeros por el camino, pero esto es una luz al final del túnel". "Nadie va a tener que elegir morir por falta de recursos económicos; es muy dura la realidad de una familia que, por falta de recursos, se encuentra con que el enfermo opta por la sedación queriendo vivir".

"No debería entenderse en ningún sitio la muerte en esas condiciones, pero en un país del primer mundo era algo que nos rompía el alma a todos los enfermos y a todas las familias", prosigue Seoane, que es, además, vicepresidenta de la Asociación Galega de Esclerosis

Lateral Amiotrófica (Agaela). El siguiente paso ahora es "conseguir que esa ley salga del BOE para llegar a la cabecera de la cama de los pacientes, porque es ahí donde hay que hacer la intervención, en los domicilios".

Susi Seoane, que fue

diagnosticada en 2021, destaca que "la ELA es una enfermedad de tratamiento ambulatorio: "De pronto, tu habitación se convierte en una UCI doméstica en la que sabes que vas a acabar teniendo que enchufar un ventilador, un respirador... Todo eso era inasumible yo diría que para el 99 por ciento de las familias. Saber que eso va a empezar a arreglarse nos da esa esperanza por fin".

Lo que los pacientes necesitan ahora "sin perder más tiempo" es "el desarrollo reglamentario y práctico de la ley", proclama. "Una ley sin cuidados no es una ley ELA, ¿qué sucede? Que España es un país autonómico y todo eso son competencias que se van a tener que implementar desde las comunidades autónomas.Lo que necesitamos es que este marco básico se implemente ya, porque con la ELA mañana es tarde". "Yo estoy enferma hoy, pero mañana le puede tocar a cualquiera; la arbitrariedad y la aleatoriedad de esta enfermedad tiene que hacernos pensar a todos que nadie está a salvo de esta o de otras patologías", por lo que hace "una defensa a ultranza de la sanidad pública".

Seoane, que estaba junto al entrenador de fútbol Juan Carlos Unzué cuando el pasado febrero afeaba a los diputados su ausencia en una jornada sobre la enfermedad en el Congreso, indica que "nos hemos sentido muy apoyados por el colectivo, por las asociaciones; ha habido responsables políticos que, en la sombra, han estado apoyándonos pero, en lo que se refiere a grandes acuerdos como éste, sí nos hemos sentido abandonados y, sobre todo, no entendidos": "Es tan obvio que un enfermo de

ELA no tiene tiempo, es tan simple...A cualquiera que le digan hoy que le quedan cinco años de vida, seguro que su expectativa vital cambiaría radicalmente, porque cinco años pasan volando. Esa es la media de un enfermo de ELA. Yo, el 29 de este mes cumplo tres

años y lo celebraré, como llevo haciendo los años anteriores, porque cada 'cumpleELA'-que es como lo llamamos-, refleja que sigo aquí y es una victoria de la vida. Obviamente, este 'cumpleEla' será espectacular porque tenemos ley ELA por fin".

En sus planes de celebración están reunirse "con toda la gente que me ha apoyado, que me ha transmitido fuerza, energía y valor e intentar celebrar la vida, que ahora tiene un respaldo legal que hace unos días no tenía", dice mientras apunta que "mi corazón está en manos de nuestro 'míster', Unzué, que ha puesto toda su fuerza, su prestigio y su poder de convocatoria a disposición de todos los enfermos".



### "Ya nadie tendrá que pedir ayuda para vivir"

"Gastamos 50.000 euros al año", asegura la mujer y cuidadora de José, con ELA desde hace 5 años

MARTA CLAVERO

VIGO

José Juan Rodríguez Alonso, vecino de O Porriño de 46 años, lleva más de cinco años conviviendo con la ELA. Dos fechas han marcado el devenir de su enfermedad, tanto para él como para su familia: el día que fue diagnosticado, y en el que los médicos le sentenciaron a morir si no se sometía a una traqueotomía, tan solo un año después.

Sufría ciertos síntomas que los médicos no lograban ubicar en ninguna patología, así que Jota –como así le llama su mujer– fue ingresado en el Álvaro Cunqueiro de Vigo la segunda semana de julio de 2019, para someterse a pruebas de descarte. "Entramos el lunes, y el domingo estábamos esperando el alta para irnos, pensando que nos iban a decir que no habían encontrado nada", recuerda Mari –co-

mo así llama su familia a Carmen– Pero llegó el diagnóstico: "Su hermana se tuvo que sentar de la impresión, y nosotros estuvimos una hora llorando en el hospital antes de marcharnos".

A partir de entonces todo cambió para esta fa-

milia. "Nos habían dicho que su evolución iba a ser lenta. Nos fuimos para casa con esa esperanza; aprovechar lo que nos quedara, y aceptarlo lo antes posible... pero esa idea nos duró medio año", se lamenta Mari, recordando el momento en el que entraron en Urgencias por los problemas respiratorios de su marido, "y nos fuimos para casa con un respirador, para mí ese día fue horrible".

Antes, Jota, podía hablar y caminar, y la pareja aún compartía viajes y conciertos, pero ese margen de maniobra que les estaba dando la enfermedad se agotó en un suspiro. A las pocas semanas de integrar a su vida el respirador, en una revisión llegó la sentencia de los médicos: el diafragma estaba parado, así que, si no se sometía a una traqueotomía, moriría pronto. El propio Jota lo cuenta a FARO desde su lector ocular, el sistema a través del cual se comunica: "Yo no quería hacérmela, pero cuando los médicos me dijeron que solo me quedaban tres meses de vida me parecieron muy pocos, así que cambié de opinión. Aún recuerdo ese día cómo le pedí ayuda a Mari y a mi hermana para seguir viviendo; sabía que era un enorme sacrificio para ellas".

Después de la intervención, se quedó sin voz y dejó de caminar en pocas semanas. Para entonces, Mari Carmen ya tenía reducción de jornada en su trabajo como administrativa y teletrabajaba dos días a la semana. A pesar de contar con el apoyo de su cuñada, era insuficiente para atender a José, dependiente al 100%. La factura económica asciende a unos 50.000 euros al año, "la mayoría dedica-

do a nóminas de cuidadoras y fisioterapeutas", matiza Mari que suma los gastos farmacéuticos que no cubre la Seguridad Social, como los destinados al cuidado de la piel, la sequedad ocular o el estreñimiento, así como útiles para el día a día como una

simple sonda gástrica para poder alimentarse,o un ventilador. La ley ELA es un alivio, porque hay gente que tiene que decidir morir al no poder pagar esos cuidados. Ahora vas a vivir o morir por decisión personal."

La factura emocional es casi imposible de costear, más allá del apoyo psicológico que, sobre todo los que cuidan a estos enfermos, necesitan. Así ocurrió en el caso de esta porriñesa, que tuvo que remar en torbellinos burocráticos. Esta familia celebra la aprobación de la ley, y aunque en su caso llegue algo tarde, José piensa en los demás enfermos: "Ahora nadie tendrá que pedir ayuda para seguir viviendo y nadie tendrá que sacrificarse".





### ÁGATHA DE SANTOS

VIGO

"Del túnel negro se sale". Este fue el mensaje que ayer trasladó Marta García de Castro Valdés (Avilés, 1966), autora de "La línea quebrada. Cáncer, dolor y vida" (Universo de Letras), a las personas que ahora están atravesando un proceso de cáncer. La invitada del Club FARO relató ayer su experiencia personal y la adquirida en el acompañamiento a otras personas enfermas sin maquillar, pero sin dra-

matismo. "El diagnóstico es un shock. Te derrumbas. No te puedes crees que te esté pasando a ti, y tienes miedo a morirte. Y al dolor.

Marta García de Castro Valdés y José Luis Barreiro, ayer, en el Club FARO. // José Lores

Hay enfermedades más crueles que el cáncer que no tienen este efecto porque en el cáncer aún persiste esa idea de la muerte", comentó.

En "La línea quebrada", García de Castro, profesora de infantil prejubilada y gran aficionada a la fotografía, describe qué pasa por la cabeza de una persona cuando le diagnostican cáncer y qué pensamientos la asaltan durante el tratamiento un recorrido vital ilustrado con fotografías realizadas por ella, que comienzan siendo en blanco y negro y que van avanzando hacia el color como un llamamiento a la esperanza. Algunas de estas imágenes acompanaron ayer la conversación que mantuvo con el periodista y coordinador de la ONG Entreculturas en Galicia y Asturias, José Luis Barreiro.

García de Castro matizó que "La línea quebrada" no es un libro autobiográfico -aunque tiene mucho de ella-,ni un libro de autoayuda -aunque confía que pueda acompañar a otras personas en el proceso del cáncer- ni un libro de fotografías -a pesar de que contiene 62 imágenes, emparejadas con sus respectivos textos-. Es, simplemente, una serie de pensamientos plasmados en papel que surgieron a raíz de presentarse a un concurso de fotografía de la Asociación Española Contra el Cáncer que, añadió, no ganó. Fue también la forma que tuvo de hablar, un tiempo después del proceso de cáncer, de su enfermedad, que prefirió llevar en la intimidad.

"La viví en silencio para evitar a mis hijos el bombardeo de preguntas y porque la gente, aunque con buena voluntad, comienza a darte consejos y a decirte que todo saldrá bien, que este o aquel lo superó. Pero a ti en ese momento no te interesa. Si quieres ayudarme, pregúntame si necesito algo, pero no me des consejos que no te he pedido", comentó.

Esta paciente oncológica, como ella misma se define, habló también de la soledad que acompaña a la enfermedad. "Hay momentos de auténtica soledad, aunque estés acompañado porque la enfermedad la vi-



## García de Castro: "En el cáncer no se lucha contra nadie; no hay campeones"

"Los residentes tienen muy poca preparación sobre cómo dar un diagnóstico", aseguró la autora de "La línea quebrada", un recorrido vital de una paciente oncológica



"Adjudicarle a una persona su salvación por su carácter es muy duro porque la gente muere"



"Hay momentos de auténtica soledad porque la enfermedad la vives tú. No la puedes compartir"

ves tú. No puedes compartir ni la enfermedad ni la soledad que te produce. Tampoco el dolor lo puedes repartir en trocitos para que a ti te duela menos. Y esos momentos de soledad hay que respetarlos", aseguró.

También se refirió al lenguaje cuando se habla del cáncery de los pacientes. "Muchas veces se identifica a los enfermos de cáncer de campeones o superhéroes. Un campeón es alguien que se esfuerza por algo, compite contra otros y gana. En el cáncer no compites contra nadie. Eres un padecedor de lo que te ha tocado, que te pones en manos de unos médicos y si el tratamiento no funciona da igual la actitud que tengas. Con la actitud no se salva nadie de una enfermedad como el cáncer. Adjudicarle a una persona su salvación por su carácter es muy duro porque luego la gente se muere.", comentó.

García de Castro se considera una afortunada por haber tenido cáncer en España y no en en otro país. "Tenemos la mejor sanidad del mundo porque seas quien seas tienes el mismo tratamiento desde el minuto cero", comentó. Otra cosa distinta es el trato de algunos médicos y la falta de formación. "Los residentes tienen muy poca preparación en cómo comunicar los diagnósticos", afirmó.

### Una enfermedad que acaba siendo tu compañera de vida

Marta García de Castro explica que el propósito de "La línea quebrada. Cáncer, dolor y vida" es compartir los pensamientos que la acompañaron desde el momento del diagnóstico y durante todo el proceso, un recorrido vital "para liberar al monstruo".

A lo largo del libro, relata un viaje, su viaje, porque lo advierte desde el principio: cada persona tiene un recorrido diferente, único. "Cuando tú has pasado un cáncer y le dices a quien lo está pasando que no pasa nada le haces sentir débil", aseguró.

Esta paciente oncológica espera que la lectura de este libro sirva para que todos, enfermos o no, puedan hablar de la enfermedad, del sufrimiento y de la esperanza cuando crean que están preparados para ello. A ella le costó hacerlo y así lo reconoció. También está dirigido a las personas de referencia de estos pacientes.

"Las personas que acompañan al enfermo también sufren y tienen momentos en que se derrumban,y es normal que los tengan. Para el enfermo es muy importante tener esta persona de referencia, este apoyo. Yo tuve a mi marido, José Luis, que me ayudó en todo momento, pero esto no es así siempre", afirmó.

García de Castro asegura que el cáncer cambia la vida. "Aprecias otras cosas, Te deja de importar el ruido y valoras más el silencio, la naturaleza, porque te conecta contigo misma", afirmó. El lugar que la conectó consigo misma fue la playa de Salinas, donde están tomadas muchas de las fotografías del libro.

La autora de "La línea quebrada" reconoció que con el paso del tiempo el cáncer se convierte en un "compañero de vida". "Le pierdes miedo a la enfermedad cuando la asumes", afirmó García de Castro, que fue recorriendo su propio proceso acompañada de la proyección de algunas de las imágenes del libro.









### EDUCACIÓN

## Acoso, salud mental y educación sexual protagonizan el evento educativo del año

El VIII Foro de Educación Faro Educa se prepara para abrir sus puertas este viernes a las 16.15 horas en el Mar de Vigo > Las entradas pueden canjearse por las pulseras *in situ* 

B.C. VIGO

Tras todo el año esperándolo, ha llegado. Figuras de la talla de Iñaki Zubizarreta, Alberto Soler, Jordi Nomen, Alexandre García Caballero, Laura Rojas Marcos o Diana Al Azem y Miriam Al Adib desembarcan estos días en la ciudad olívica para participar en el que se ha consolidado ya como el mayor punto de encuentro educativo para expertos, docentes y familias de todo el noroeste peninsular.

El Foro de Educación Faro Educa abrirá las puertas de su octava edición este viernes a las 16.15 horas en el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo, donde volverá a convertirse en una oportunidad única para conocer las principales tendencias y desafíos educativos de la actualidad. Además de seis ponencias y diez talleres, el programa recupera este año el formato de charla - coloquio de su primera edición como atractivo añadido.

Solo un día resta para que centenares de docentes y familias vuelvan a encontrarse y a disfrutar de aprender juntos en torno a un objetivo común: la educación y el bienestar de los más pequeños. Si tú también vas a participar, esto es lo que necesitas saber:

 Apertura de puertas y canje de pulseras

El VIII Foro de Educación FARO EDUCA abrirá sus puertas en el auditorio Mar de Vigo a las 16.15 horas el viernes;y a las 8.30 horas,el sábado.

Para entrar al espacio del foro, es imprescindible canjear las entradas por las pulseras oficiales del evento. Algo que podrá hacerse tanto el mismo viernes en el auditorio a partir de las 16.15 horas como con antela-

ción en las oficinas de FARO en el número 22 de Policarpo Sanz —de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 h; y lunes y miércoles de 17.00 a 19.00 h— o en la sede del periódico, en Avenida de Redondela, Nº9, Chapela y abierta de lunes a domingo de 08.00 a 22.00 h.

Horario viernes

Ya con la pulsera en sus manos, los asistentes podrán empezar a disfrutar del foro, que dará inicio con la celebración de los talleres prácticos de forma simultánea entre las 17.00 y las 18.30h. Por su parte, a las 19.00h llegará el turno de la inauguración oficial del evento, con el discurso de autoridades y la conferencia a cargo del

ex-jugador de baloncesto y víctima de Bullying Iñaki Zubizarreta, que despertará conciencias sobre la importancia de "Romper la ley del silencio".

#### Horario sábado

Ya el sábado, la jornada será madrugadora con la apertura de puertas a las 8.30 h. Las ponencias de la mañana tendrán lugar entre las 09.00 y las 14.15h con las intervenciones del psicólogo Alberto Soler, que desarrollará la charla "Tengo un nudo en la barriga: ansiedad, miedo y estrés en la infancia"; el reputado profesor y escritor Jordi Nomen, que responderá a la pregunta "¿Qué se esconde tras la rebelión adolescente?"; el psiquiatra Alexandre García Caballero, que ahondará sobre "Axudando a medrar cando cambian os marcos: Acoso" con charla-coloquio incluida; y la Doctora en Psicología Clínica Laura Rojas-Marcos, que despedirá las charlas de la mañana con la intervención "La vida es cambio y el cambio es vida. Todo cambia y nada es inalterable". Ya por la tarde, a las 16.00 horas,

> el foro estará de vuelta con "Educación sexual no es poner un condón", a cargo de la reputada ginecóloga Miriam Al Adib y la profesora y fundadora de Adolescencia Positiva Diana Al Azem.Después de un pequeño descanso, a partir de las 17.45 h.llegará el turno de la segunda tanda

### Sobre los

de talleres.

Desde la organización recuerdan que solo podrán asistir a los talleres presenciales aquellos que hayan adqui-

rido una entrada para el foro en el mismo formato y,después,comprado la entrada para el taller aparte. El precio de los talleres es de un euro y lo recaudado con ellos irá destinado al Aula Hospitalaria del Álvaro Cunqueiro.

### Pausa para comer

El foro no cuenta con servicio de catering, por lo que se ha programado un tiempo de hora y media para comer en alguno de los restaurantes aledaños al auditorio.

### Streaming

Aquellos que hayan adquirido sus entradas en formato digital, recibirán un enlace el viernes 20 por la mañana, desde el que podrán ver las conferencias tanto en directo como en redifusión hasta un mes después del evento.



### Iñaki Zubizarreta

"Romper la ley del silencio"

★ El ex-jugador profesional de baloncesto y víctima de bullying despertará conciencias frente al acoso escolar a través del relato de su propia historia.



#### Alberto Soler

"Tengo un nudo en la barriga"

★ El psicólogo abordará la ansiedad en la infancia: desde síntomas y diferencias con el estrés o el miedo hasta cómo ayudar a quienes la sufren.



#### **Jordi Nomen**

"¿Qué se esconde tras la rebelión adolescente?"

★ Profesor y escritor, Nomen echará mano de la filosofía para ayudarnos a responder a la pregunta del millón: ¿Cómo lograr que el adolescente nos escuche?



### Alexandre García Caballero

"Axudando a crecer cando cambian os marcos"

★ El psiquiatra analizará la lucha por la jerarquía dentro del grupo para acercarnos al bullying desde una perspectiva diferente.



### Laura Rojas-Marcos

"La vida es cambio y el cambio es vida"

★ La doctora en Piscología Clínica y de la Salud, Laura Rojas-Marcos, expondrá su receta para afrontar los cambios en la vida.



#### Diana Al Azem y Miriam Al Adib

"Educación sexual no es poner un condón"

★Profesora y ginecóloga unirán sus conocimientos para una educación sexual de calidad, en positivo y sin tabúes.



20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2024 - AUDITORIO MAR DE VIGO

Entradas presenciales y streaming - Más información y entradas a la venta en tienda.farodevigo.es

















#### ALBA PRADA

32 SOCIEDAD

SANTIAGO

Reciben el apelativo de 'generación muda' porque no quieren llamar por teléfono ni que les llamen. Para los millenials y la generación Z no es necesario coincidir en el tiempo a la hora de mantener una conversación porque les resulta más cómodo 'textear'. Además, recibir una llamada les resulta intrusivo porque consume mucho tiempo. Así se deduce del estudio "Generation mute, millenials phone call statistics", realizado a 1.200 millenials estadounidenses nacidos entre 1981 y 1996. El 75% de ellos evitan las llamadas que les roban demasiado tiempo y ponen como excusa que "no lo escucharon sonar" o que "no tenían cobertura". El estudio revela, también, que el 81% de los jóvenes sienten ansiedad antes de reunir el coraje suficiente para realizar una llamada.

La juventud se ha acostumbrado tanto a teclear y a interaccionar sin necesidad de estar en el mismo lugar, que ahora les cuesta mantener una conversación por teléfono o hablar en persona. Los mensajes de texto o de audio permiten borrar y repetir, pero en una conversación telefónica editar no es una opción. La generación que nació y adoptó desde la cuna el móvil inteligente es la que menos interactúa en vivo. Pero no es que no sepan hablar en público, sino que todo es cuestión de hábitos. Eso es lo que opina el psicólogo experto en adolescentes, Roberto Antón, que confirma que esto "denota un cambio en la manera de comunicarse". "Es habitual ver que los jóvenes no utilizan el auricular cuando están en llamada y prefieren hablar a través del altavoz. Son modas que se instauran y que los identifican, de la misma manera que sacan las fotografías en vertical y aseguran que las fotos en horizontal son de personas mayores", considera el exper-

"Desde mi punto de vista se trata, simplemente, de nuevas maneras de comunicarse y relacionarse.¿Son mejores o peores que

las anteriores? Pues dependerá de cada persona. Algunos preferirán escuchar la voz cuando se comunican con otra persona, pero es aceptable que los jóvenes puedan preferir una vi-

deollamada o una comunicación grupal simultánea por voz o a través de texto", considera. "Las personas menos jóvenes podemos caer en el discurso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, lo que creo que podría denotar cierta inseguridad por nuestra parte", argumenta.

Sara tiene 34 años y siempre que puede, evita llamar. "El



WhatsApp es mi mejor aliado porque es cómodo y la otra persona puede contestar cuando mejor le venga. Eso sí, si es algo urgente, llamo", explica. "La verdad es que nunca me ha gustado hablar por teléfono, aunque por trabajo tenga que hacerlo. No sé

si es timidez o falta de costumbre, pero llamar no suele ser mi primera opción. Tampoco me gusta enviar notas de audio porque me resulta raro escuchar mi voz grabada", dice. De la misma forma, a Sara no

> Ana, 22 años: "Me da vergüenza hablar por teléfono. Mando muchos audios. Los audios siempre los puedo borrar"

> > Lo veo como una intrusión". A Ana, de 22 años, tampoco le gusta llamar por teléfono."Me da

le agrada reci-

bir llamadas,

excepto que se-

an de su entor-

no más cerca-

no con los que

sí habla por te-

léfono. "Si es mi

madre o mi ma-

rido, no me im-

porta, pero si es

otra persona

me incomoda.

vergüenza", dice. "Siempre hablo por WhatsApp e incluso si es algo importante pruebo primero por esta vía y, si no me responden, entonces llamo", cuenta.

Tampoco a ella le gusta que la llamen. "Dependiendo de quien sea cojo o no el teléfono. Luego,

si no lo pillé, le envío un WhatsApp preguntando qué quería". Ella, en cambio, sí manda muchos audios porque "siempre los puedo borrar", dice.

### Comprar en una carnacería

A los jóvenes no solo les da reparo hablar por teléfono, sino también pedir pescado o carne al carnicero o pescadero de turno. No saben la cantidad que tienen que comprar, pero tampoco lo consultan. "Mi hermana, que tiene 16 años, es un gran reflejo de esto. Ella no quiere ir a comprar carne, ni pescado. Ni siquiera compra fruta si se la tiene que pesar la frutera", cuenta Ana.

Estos días se ha hecho viral un vídeo de TikTok de una usuaria joven llamada @isaalaureano en el que revelaba que no sabía comprar en la carnicería: "Mi mayor miedo como semiadulta: no saber comprar en una carnicería", lo titulaba. Las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar, y es que son muchos los jóvenes que se han sentido identificados.

"No sabía que el salmón se vendía por pieza entera y pedí uno de salmón pensando que era un kilo. Me entregó el salmón entero, que fueron 64 euros, y como me dio vergüenza no le dije nada y me lo llevé", dice otra usaria de la red social. Otras contestaciones fueron: "Haz como yo, que una vez vi a una yaya comprar un cuarto de chorizo, me pareció bien la cantidad y desde entonces pido un cuarto de todo" o "Una vez pedí 50 gramos de queso y me fui con mi loncha de queso y callada de la vergüen-

El temor de las nuevas generaciones a enfrentarse a la persona que está al otro lado del mostrador es tal que los negocios locales afirman sorprenderse cuando entra por la puerta una persona joven. Y es que

Es viral el video

una carnicería"

de una chica contando

que su mayor miedo

como semiadulta es

"no saber comprar en

la realidad es que los millenials y la generación Z no pisan las carnicerías, pescaderías o fruterías de barrio por no saber como pedir el producto y para evitar interactuar con el dependiente.

Para intentar cambiar la situación, algunos negocios han tomado cartas en el asunto y han decidido usar el medio favorito de las nuevas generaciones, las redes sociales, para enseñarles a comprar en sus tiendas y que así no les dé reparo entrar. Un ejemplo es la carnicería vasca Etxezarreta, que se ha creado un canal

de Youtube, y tiene presencia en otras redes, para mostrar a los jóvenes cómo funciona una carnicería, qué cantidad de carne pedir o cómo cocinar lo que compran.

#### Cuestión de práctica

El psicólogo Roberto Antón considera que en este caso la práctica es la única manera de derrumbar ese reparo de los más jóvenes a enfrentarse al mostrador. "Como cualquier situación novedosa, uno adquiere más des-

> treza a medida que se expone y normaliza este tipo de contactos. Si a una persona joven le cuesta pedir en una carnicería o pescadería, lo natural es que le vaya costando menos a medi-

da que esa conducta vaya siendo más frecuente", dice. "Es probable que a muchas personas que ya no somos tan jóvenes, en su momento, también nos haya dado cierto reparo hacer una pregunta a un desconocido o pedir algo en un lugar nuevo, a pesar de no tener, en aquellos tiempos, pantallas a nuestra disposición", reflexiona.



## Los jóvenes solo quieren textear

Las nuevas generaciones consideran intrusivas las llamadas telefónicas > También les provoca ansiedad tener que comprar pescado o carne e interactuar con el dependiente

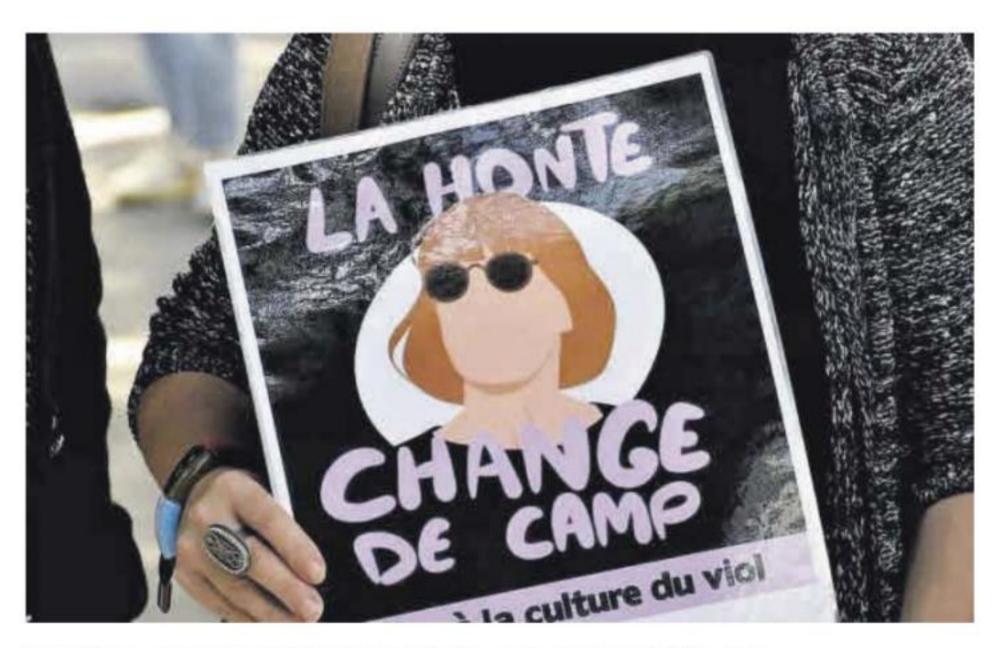

Un cartel, en apoyo a la principal víctima del juicio que se celebra en Aviñón. // E.P.

# El discípulo de Pelicot admite haber drogado y violado a su propia mujer: "Merezco la cárcel"

La esposa del principal acusado asegura que los imputados "son unos degenerados y no tienen perdón" > "No me agredieron, me violaron"

LETICIA FUENTES (ENVIADA ESPECIAL)

AVIÑÓN

"Me merezco estar en la cárcel", afirmó ayer, Jean Pierre Marechal, otro de los acusados, conocido como 'Rasmus'. A Marechal se le ha bautizado como el alumno de Dominique Pelicot, puesto que era instruido por el marido de Gisèle para que drogase y violase a su propia esposa siguiendo el mismo 'modus operandi' que Pelicot.

El alumno parece haber aprendido bien la lección, no solo en como abusar de su mujer, sino también en qué declarar. Nada más sentarse frente al Tribunal de Aviñón ha querido justificar sus comportamientos relacionándolos con posibles traumas infantiles. "Viví cosas horribles con mi padre (...). Mi padre nos obligaba a hacerle felaciones. Me encantaba pescar con mi padre, él me llevaba a pescar con mi padre, él me llevaba a pescar con mi hermanita... fue la recompensa de masturbarlo lo que lo calmó", contó.

Maréchal se reconoció como "violador" y "criminal" y aseveró que está arrepentido de los abusos a los que sometió a su propia esposa. "Lamento mis actos, quiero a mi esposa", dijo. Está inculpado no por violar a Gisèle Pelicot, sino a su propia mujer, Cilia, a la que administró para eso en una decena de ocasiones entre 2015 y 2020 medicamentos que la dormían, siguiendo las indicaciones de Dominique Pelicot, que participó con él en los abusos. Insistió en que merece la cárcel porque era "un violador criminal" que cometió "actos innobles". "He hecho mal a mi esposa, es muy grave", respondió cuando el presidente, Roger Arata, le interrogó sobre unas declaraciones durante la instrucción en las que decía que merecía la cadena perpetua, una pena a la que no puede ser condenado con los cargos por los que está encausado (como máximo serían 20 años).

Durante la audiencia, se han dado a conocer los mensajes que se intercambiaban Dominique Pelicot y Jean-Pierre Marechal: conse-

Giséle: "Yo también

tuve traumas en mi

infancia y no me

convertí en

criminal"

jos sobre cómo violar o cómo drogar a sus mujeres, pero también imágenes y fotomontajes de ambas mujeres siendo abusadas. También, han tenido que responder a las preguntas de la

defensa y la acusación sobre el 'modus operandi' que seguían para drogar a sus mujeres. "Cuando el sr. Pelicot venía a menudo, ella no había tomado suficiente medicamento. Tenía miedo de darle solo la mitad", contó Marechal, e insistióo en que jamás abusó de Gisèle, únicamente intercambiaba imágenes de ella con Pelicot.

#### Contradicciones

Ayer con la declaración de Jean-Pierre Marechal se abre la segunda parte del juicio, en la que empezarán a comparecer los más de 50 hombres acusados de violar y abusar de Giséle. Durante la sesión hubo ciertas contradicciones entre Dominique Pelicot y 'Rasmus'. El marido de Giséle afirma que abusó en una decena de ocasiones de la mujer de Marechal, mientras que él lo niega: "solo hubo 3 o 4 veces".

Jean-Pierre Marechal declaró sereno, sin derrumbarse en ningún momento, y respondiendo de manera clara a cada una de las preguntas. Sin dudas ni titubeos, además de reconocer los abusos a su mujer, y poner fecha sobre cuándo empezaron los abusos y las conver-

> saciones con otros hombres en internet: "El punto de inflexión en Internet fue en 2013 cuando murió mi padre".

> Gisèle Pelicot volvió ayer a hablar alto y claro; "Desde que es-

toy en esta sala me he sentido humillada. No se ha dejado de hablar de cuánto tiempo me violaron. ¿La violación es cuestión de tiempo?", preguntó.

Y muy enfadada sentenció: "Para mí son degenerados. Han cometido violación, no agresión. No suelo enfadarme tanto pero ya está bien. No son escenas de sexo, es una violación", repetía. "No hay perdón".

"Todos hemos tenido traumas en nuestra infancia, yo misma los he sufrido y no por eso me he convertido en una criminal. Después, tomamos nuestras propias decisiones", manifestó Gisèle.



Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas

23

LUNES 20 h.

### Charla-Coloquio

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54)

### Por qué no hay que dejar de comer pescado

Claves para una pesca responsable y bien gestionada

INTERVIENE

### **Ernesto Penas Lado**

biólogo marino; autor de "La proteína azul" (Almuzara)

PRESENTA: Enrique López Veiga

doctor en Ciencias Biológicas

25 MIÉRCOLES 20 h.

### Conferencia-Coloquio

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54)

### El problema de ser demasiado bueno

El peligro de querer complacer a los demás

INTERVIENE

Xavier Guix

psicólogo; autor de "El problema de ser demasiado bueno" (Arpa Editores)

PRESENTA: Leonardo Fuentes

profesor de psicología en la UVigo

VIERNES

20 h.

### Charla-Coloquio

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54)

### El atropello a la razón

Una crítica a la sinrazón de la posmodernidad

INTERVIENE

Darío Villanueva

profesor emérito de la USC; académico de la RAE; autor de "El atropello a la razón" (Espasa)

PRESENTA: Jorge Álvarez Yágüez

catedrático de Filosofía





CLUB FARO DE VIGO ☑ POLICARPO SANZ, 22 ② 986 434 900



# Galicia arranca la vacunación contra el COVID en residencias con 81 hospitalizados

La campaña comienza el lunes > La OMS pide inmunizarse al menos una vez al año al detectar nuevas olas y menor inmunidad

E. OCAMPO VIGO

Los centros sociosanitarios gallegos se estrenarán el próximo lunes 23 con la vacuna contra el COVID. Los mayores que viven en residencias serán el primer grupo al que va dirigida la nueva campaña, que madruga con respecto al año anterior -en 2023 comenzó en octubre- pero según fuentes sanitarias será muy similar. Mientras, hay 485 gallegos que padecen COVID en la actualidad, de los que 81 están ingresados en hospitales y 4 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos -con datos actualizados ayer-. El volumen de fallecidos por esta causa asciende a 4.211.Y en Galicia, según datos del Sergas, en las últimas 24 horas se abrieron hasta 32 nuevos casos.

¿Se pondrá la vacuna del COVID? Esta (doble) pregunta, porque también se ofrecerá el fármaco contra la gripe, se repetirá entre la población de riesgo en Galicia. Así lo reconocen fuentes del Sergas, que explican que siguen una directriz y el consenso aprobado en la Comisión Nacional de Salud Pública, aunque las fechas de arranque por edades y ubicaciones será detallada más adelante por parte de la Consellería de Sanidade. La campaña del invierno pasado se saldó con datos abultados: nada menos que 668.176 dosis administradas contra el COVID y otras 826.155 dosis de vacuna antigripal administradas entre la población gallega.

La campaña de vacunación CO-VID y gripe es secuencial, para favorecer la priorización de los colectivos con mayor riesgo. Así, se iniciaba en los centros de mayores y de discapacidad, para continuar con la inmunización a domicilio de personas inmovilizadas.

La confirmación de que Galicia sigue esta vacunación llega en un momento en el que voces expertas recomiendan no bajar la guardia e, incluso, seguir con la vacunación al



Arranque de la campaña de vacunación del pasado otoño. // E. P.

menos una vez al año.

La jefa técnica de la OMS para el COVID durante toda la pandemia y hoy directora de Prevención de Epidemias y Pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epidemióloga Maria Van Kerkhove aseguró en una entrevista publicada en FARO que "la inmunidad a nivel de la población está claramente disminuyendo porque la gente no se está vacunando, por lo que quisiéramos tener la certeza que los grupos que más están en riesgo se vacunen cada seis meses o, al menos, una vez al año".

Desde Sanidade aseguran que "en referencia a los grupos de riesgo, hay un consenso a nivel estatal a propuesta de expertos en vacunas de la Ponencia de Vacunas y que se aprobó en la Comisión Nacional de Salud Pública". Así y "siguiendo ese consenso, Galicia como siempre vacunará los grupos de riesgo en otoño".

En la misma línea Maria Van Kerkhove remarcó que "el COVID-19 todavía está entre nosotros y su circulación en algunas partes del mundo ha sido más alta en el verano", en relación a la vigilancia de las aguas residuales.

"Hemos visto que en al menos 30 países la circulación ha sido entre 2 y 20 veces más alta de la que está siendo registrada [...] ha habido olas,

lo que se debe a que ninguna medida de prevención sigue en vigor", indicó. "Estamos en la era de Ómicron. Hay varias variantes que tenemos bajo lupa, como la BA.2.86, JN.1, y KP.3.1.1, que es una variante bajo vigilancia que está mostrando un crecimiento rápido y que tiene una alta prevalencia. Pero, de nuevo, la vacunación, especialmente contra el COVID-19 es realmente crucial".insistió.

Y, en el caso de las personas de 60 o más años, aquellas que tenían indicada por edad la vacuna del COVID – sin necesidad de pertenencia a ningún grupo de riesgo–

el número de gallegos vacunados en la última campaña fue de 591.093, obteniéndose una cobertura del 67%. Cabe remarcar que la medida que aumenta la edad también se incrementa el porcentaje de cobertura, con una mayor adhesión a la vacunación de las personas de más edad. Así, la cobertura en personas de 65 y más años fue del 70% (496.526) y la de las personas de 80 y más del 79 % (187.837). Una cifra más baja, pero solo tres puntos de la cobertura de vacunación antigripal en esta misma población.

Asimismo, la citada directiva de la OMS aseguró: "Sabemos que una pandemia de gripe es una certeza. No sabemos cuándo no sabemos qué virus la causará".

### LUIS RENDUELES MADRID

La investigación sobre la muerte y desaparición del joven discapacitado Antonio David Barroso ha terminado. La jueza de instrucción de Morón de la Frontera (Sevilla) ha dictado un auto en el que ordena la apertura de juicio contra la madre del joven, Macarena Díaz, por un posible delito de homicidio imprudente, castigado con un máximo de cuatro años de prisión.

Esa será también la petición de la fiscalía, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece

FARO DE VIGO.

Que además irá
a compañada
de que se aplique a la madre
una eximente
completa porque padece un
trastorno mental, según el in-

forme psiquiátrico que consta en el sumario. Si se atiende la tesis de la fiscalía, Macarena no ingresaría en prisión.

El padre del niño, por su parte, pretende pedir para su ex mujer una condena de 20 años de cárcel por un delito de homicidio por omisión, al dejar de darle la medicación al menor, que padecía una

## La madre que tiró el cadáver de su hijo discapacitado a la basura no irá a prisión

La jueza decide que la mujer será solo juzgada por "homicidio imprudente" al dejar de dar al niño la medicación que necesitaba

encefalopatía grave, síndrome de Lennox-Gastaut y parálisis cerebral, con una discapacidad reconocida del 91 por ciento.

La petición del padre no ha sido atendida por la jueza de instrucción y ya sólo podrá reclamar la nulidad del futuro juicio contra su ex

La última imagen de Antonio David Barroso vivo fue grabada por la cámara de seguridad de trastorno mental mujer.

La última imagen de Antonio David Barroso vivo fue grabada por la cámara de seguridad de un supermercado del pueblo, el

Macarena Díaz, enferma de trastorno bipolar y que está en libertad a la espera de juicio, ha contado que ella dejó de tomar la medicación meses antes de que su hijo muriera. Lo hizo, dijo, porque la hacía engordar mucho. Afirmó que luego también decidió dejar de darle la medicación a su hijo. Y que este murió en la casa familiar de

9 de septiembre.

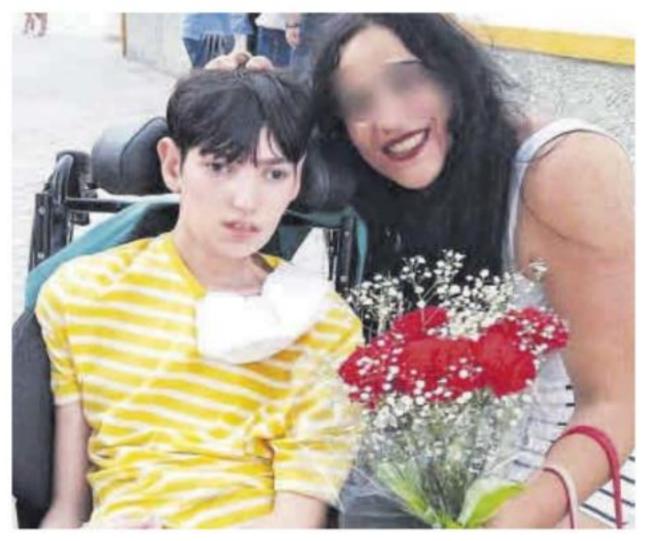

David y su madre, en una foto de archivo. // Faro

Morón de la Frontera entre el 6 y el 12 de septiembre de 2021.

La mujer inició entonces un viaje en coche con el cuerpo de su hijo que le llevó a cruzar las provincias de Sevilla, Cádiz, Badajoz, Cáceres, Toledo, Madrid y Segovia. Finalmente, apareció sola en una gasolinera de la localidad de Carabias (Segovia). Macarena fue entonces ingresada en un centro psiquiátrico donde recibió tratamiento.

Mujer muy religiosa y convencida de que su hijo iba a resucitar, recibió en el hospital la visita de un sacerdote, que había bendecido su casa meses atrás. Bajo supervisión de la policía, el párroco intentó averiguar dónde había dejado el cuerpo de su hijo y la silla de ruedas. La mujer insistió en que lo depositó en un contenedor de basura cerca de Madrid. Incluso señaló un sitio en el barrio de Aluche, aunque luego rectificó.

La Policía siguió el rastro de Antonio David por media España. Sin éxito. Macarena afirma que no recuerda el punto exacto donde dejó el cuerpo de su hijo. Tampoco el día en que murió. Los investigadores creen que el chico pudo fallecer durante el viaje y que la madre pudo arrojar su cuerpo al río Tajo, pero no hay ninguna certeza.

El juicio deberá dictaminar si Macarena fue consciente de lo que hacía y de sus consecuencias. Si fue culpable de la muerte de su hijo o si su trastorno le impedía ser responsable de lo que ocurría. Mientras llega ese día, la mujer está en libertad, ha vuelto a su pueblo y ha dicho que quiere estudiar para, algún día, llegar a ser enfermera.1

### La Xunta acelerará las repotenciaciones de parques eólicos que regalen electricidad

La ley para revertir parte de los beneficios de las renovables en el territorio suma también el almacenamiento > La administración se abre ahora a ser mayoritaria en los proyectos

**JULIO PÉREZ** VIGO

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático tiene ahora mismo en exposición pública los proyectos de repotenciación de Iberdrola para dos de sus parques eólicos más antiguos en Galicia. Son el complejo Serra da Panda, entre los concellos de Mañón y Ortigueira, donde se sustituirán 19 de los 24 aerogeneradores viejos por otros 3 de mayor potencia; y Muras, ubicado en el municipio lugués que le presta el nombre y el vecino de Ourol, con la jubilación de los 74 molinos actuales por 11 nuevos. La inversión, como adelantó FARO, asciende a 50 millones de euros, en parte cubierta por los 15,5 millones que el Ministerio para la Transición Ecológica le adjudicó en su línea de ayudas a la renovación tecnológica de instalaciones renovables. No son los únicos proyectos vinculados a Galicia beneficiados. Naturgy logró 18,6 millones para llevar adelante el desmantelamiento de los parques Monte Redondo y Novo -pasarán de 66 aerogeneradores a 12 y de 25 a 6, respectivamente-; y Energías Ambientales de As Somozas, una sociedad participada por Naturgy, Endesa y la propia Xunta, consiguió 13,6 millones para cambiar las 81 máquinas de su planta en la localidad coruñesa por 10 más modernas. Los tres proyectos recibieron la declaración de impacto ambiental positiva a lo largo del pasado año.

Los promotores eólicos apuestan por fin por las repotenciaciones en Galicia. Fue la puerta de entrada del sector en España hace casi cuatro décadas y un tercio de los parques en operación se acercan al fin de su vida útil, alrededor de los 25 años.

A pesar del enorme potencial de las renovaciones tecnológicas, la ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia las dejó de lado entre los posibles candidatos a la declaración de proyectos de especial interés público, social y económico. ¿Qué ventajas tiene eso? Principalmente tres.Y fundamentales en estos momentos de parálisis de la actividad por el lío judicial y las suspensiones cautelares de autorizaciones por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Da prioridad en la tramitación, se le pone el precinto de "concurrencia de razones de interés público"-la baza que esgrime la Comisión Europea para acelerar los permisos a las renovables ante el conflicto de interés frente a otros criterios, como el medioambientalpara la tramitación "de urgencia" y, además, el plazo para obtener el



Parque eólico en Galicia. // Ricardo Grobas

visto bueno se reduce a la mitad.

Tras la revisión en el Parlamento gallego del proyecto de la norma con la que la Xunta aspira a revertir en el territorio los beneficios de las renovables y los negocios mineros, las repotenciaciones sí entran en la nómina de posibles proyectos

de especial interés público, social y económico. Aunque con condiciones. Que se reduzcan por lo menos un 50% las localizaciones de aerogenenadores previos sin recortar la potencia total; y que como mínimo un 10% de la electricidad generada vaya "a la suministración a título

gratuito" a comunidades energéticas, administraciones o empresas situadas en esa comarca para utilizar la producción en autoconsu-

"Esta ley nace con la finalidad de asegurar la gestión responsable de los recursos naturales de Galicia, de manera que se proteja el medio ambiente, se cree riqueza y la riqueza creada impacte en el territorio", justifica la Xunta en el preámbulo. Entre las otras novedades incorporadas al texto mediante el Informe de Ponencia en el Parlamento destaca la incorporación también de los proyectos de almacenamiento de energía eléctrica o térmica, en cualquiera de sus formas, a los proyectos susceptibles de agilizar la tramitación si demuestran su impacto social y económi-

El resto de candidatos no varían (energías renovables, proyectos que requieren una concesión de aguas y explotaciones mineras); y a la retahíla de los beneficios valorables -mejora de vida en las zonas de implantación, proyección ambiental, nuevas inversiones, creación de empleo, compras en cercanía, apuesta por la cadena de valor local y campañas de información a los vecinos- se añaden el desarrollo de negocios directa o indirectamente relacionados con las renovables o con el sector primario, y la colaboración o impulso a grupos de investigación con centros científicos y universidades.

La futura ley tenía como punto estrella la creación de una sociedad de capital público-privado para la promoción directa de proyectos de renovables. Su constitución se adelantó y Recursos de Galicia funciona desde noviembre del pasado año. La Xunta siempre dejó claro que intervendría en el sector con participaciones minoritarias, pero la revisión de la norma abre la puerta a que sea "socio principal o mayoritario" en proyectos con "relevancia". En ese caso, "se informará al diálogo social".

### El TJUE priorizará su revisión del lío eólico en Galicia, pero rechaza acelerar la tramitación del caso

La consellería de Medio Ambiente confía en tener la resolución "cuanto antes"

La primera batalla judicial de la eólica en Galicia se libró con el proyecto de repotenciación del parque eólico Corme que el grupo EDP tiene en Ponteceso. Con las obras ya finalizadas, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anunció en enero de 2022 la anulación de los permisos concedidos por la Xunta, amparándose en que la reducción de 30 a 15 días del plazo de alegaciones contravenía la normativa estatal y comunitaria sobre las declaraciones de impacto ambiental; y que los informes sectoriales emitidos por organismos con tutela en el proceso (desde aguas, a patrimonio, pasando por carreteras o turismo) se recabaron con posterioridad a la fase de exposición pública. Un argumento que puso patas arriba la forma en la que sale adelante cualquier iniciativa industrial aquí, en el resto de España e, incluso, en otros países europeos.

Hasta que el Supremo entró en escena. Anuló el fallo de la sección tercera de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del tribunal gallego. "Ni la directiva europea ni la ley na-

cional "imponen, como requisito formal de obligado cumplimiento, que antes de la información pública deba realizarse el trámite de consultas a las autoridades", señaló, negando también que se hubiera puesto en peligro el derecho a una participación efectiva en el procedimiento.El TSXG anunció entonces un cambio de criterio en la revisión de los recursos por parte de organismos contrarios a la expansión de la eólica en Galicia -empezó a decretar las suspensiones cautelares por el posible impacto ambiental-, pero, en paralelo, decidió presentar una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la UE para recabar su parecer sobre la posible vulneración de la legislación comunitaria por parte de las leyes de la comunidad y el Estado.

El propio TSXG pidió al TJUE que la revisión del caso se hiciese por la vía acelerada a la vista de las dimensiones del conflicto. "Una situación de profunda incertidumbre", admitía, ante los 202 litigios sobre autorizaciones de construcción de 82 parques eólicos acumulados hasta ju-

Pero la justicia europea no ve motivos para acelerar el proceso. En el auto remitido al TSXG y al resto de las partes, el TJUE asegura que solo es posible acudir a este formato que acorta plazos y, entre otras cuestiones, envía directamente el conflicto a una vista oral, cuando "exista un riesgo de que se produzcan consecuencias irremediables para el medio ambiente".¿Por qué? Porque no se están construyendo parques ante el bloqueo de los permisos en alto tribunal gallego."La naturaleza del presente asunto prejudicial no exige resolverlo en breve plazo", ratifica el TJUE, que, según los extractos de su resolución divulgados ayer por el TSXG, sí es partidario de darle "prioridad sobre los demás casos", otra opción para ganar tiempo prevista en su reglamento de funcionamiento, "teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y de la importancia de las cuestiones que expone".

La conselleira de Medio Ambiente avanzó por la mañana que, efectivamente, el TJUE priorizará el asunto, aunque no contó que la vía acelerada no iba adelante. Este mismo viernes técnicos de su departamento se reunirán con homólogos del Ministerio para la Transición Ecológica ante el "auténtico caos" que, según Ángeles Vázquez, puede haber en todo el país "derivado de la tesis del TSXG".

La secretaria xeral técnica de la consellería confía en que la prioridad del TJUE a la revisión de la cuestión prejudicial por la tramitación de los parques eólicos permita que el veredicto llegue antes incluso que si se hubiera hecho de la otra forma. No se elimina ningún paso. "Vamos a un procedimiento con todas las garantías, algo que es bueno para todo, y al tener prioridad sobre otros asuntos, por lógica la sentencia saldrá antes", indica Carmen Bouso en declaraciones a FARO. De media, en los procedimiento convencionales sin plazos acortados, el TJUE tarda 18 meses en sacar sus conclusiones. Las partes tienen ahora dos meses para presentar sus alegaciones.

ROSA M. SÁNCHEZ / J. P. MADRID / VIGO

El ministro de Economía, Comercio y Empresa sorprendió la pasada semana al lanzar su propuesta de lo que sería un novedoso "régimen 18" -o 20, teniendo en cuenta las ciudades de Ceuta y Melilla- o "la comunidad autónoma número 18", de carácter teórico. Lo hizo en un encuentro con representantes del Consejo General de Economistas y explicó que su propuesta debería servir para reducir las cargas administrativas y burocráticas que sufren las empresas v avanzar en el mercado único en España. Carlos Cuerpo puso el plan encima de la mesa ayer en la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, a la que han asistido representantes de todas las comunidades, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y los presidentes de la Cámara de Comercio y el Consejo de la Productividad.

Como ejemplo de lo que se busca está una ordenanza tipo para el comercio común para todo el territorio para "facilitar la vida a las empresas", lo que impulsará su crecimiento, productividad y competitividad. Loss conselleiros de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y Emprego, Comercio e Emigración, José González, asistieron al encuentro y aprovecharon para "poner en valor los avances en materia de desburocratización, agilización y simplificación administrativa "impulsados por la Xunta.

#### ¿En qué consistiría la 18ª comunidad autónoma?

Tal como lo explica el ministro Cuerpo, se trataría de una comunidad autónoma teórica donde se aplicaría un mínimo común aceptado de reglas para ejercer la actividad empresarial. Las empresas que aceptaran el pasaporte podrían operar en cualquier comunidad autonóma o municipio, sin tener que

## Así es la "comunidad 18" que quiere lanzar Carlos Cuerpo

El ministro abordó ayer con comunidades, municipios y cámaras de comercio la necesidad de reducir la burocracia

atender otras cargas burocráticas específicas de cada territorio.

### ¿Esto iría en contra de las competencias autonómicas o locales?

El ministro de Economía quiere evitar que sea así. Para ello pretende negociar el modelo con gobiernos autonómicos y municipales en el marco de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios. El propósito, según Cuerpo, es acordar con autonomías y ayuntamientos una serie de "requisitos mínimos comunes para que una empresa que los cumpla pueda trabajar en cualquier comunidad autónoma", sin tener que atender requerimientos adicionales. "Vamos a trabajar juntos desde un enfoque constructivo y siempre con un respeto escrupuloso al régimen de competencias para satisfacer en un plazo razonable esta importante demanda que nos hacen las empresas", expresó el ministro en una reciente entrevista con el grupo Prensa Ibérica.

La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado que el Gobierno del PP logró aprobar en 2013 quiso avanzar con la puesta en la eliminación de obstáculos normativos con la puesta en marcha de la llamada "licencia única". Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró nula esa parte del articulado de la ley, por invasión de competecias autonómicas. De ahí que ahora el ministro de Economía se proponga avanzar en ese concepto por otro camino y



Carlos Cuerpo, en una intervención en el Congreso. // Jesús Hellín

con el consenso de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que son quienes tendrían que hacer aterrizarlo dentro de sus respectivas competencias normati-

#### ¿De dónde nace esta idea?

El propio Cuerpo ha explicado que su propuesta ha sido copiada del llamado *Informe Letta*, el documento que el exprimer ministro italiano Enrico Letta presentó el pasado mes de junio para avanzar en el mercado único en Europa. Tomando como punto de partida la "Europa de los 27" países, Letta propone crear el "régimen 28", también bautizado como "el Estado 28", a modo de "atajo" para que las empresas puedan operar con mayor facilidad en cada uno de los países de la Unión Europea sin trabas administrativas diferentes en cada uno de ellos. El ministro Cuerpo ha dicho que ha compartido su iniciativa nacional con el propio Letta y que es-

te se ha mostrado satisfecho por ella. El ministro español ve su propósito de "régimen 18" para España como "el germen que puede servir de bases para hablar después con Portugal y más tarde, avanzar a nivel europeo. "Nosotros queremos hacer nuestra aportación nacional en este propósito. Se trata de avanzar en el mercado único español, peninsular y europeo", ha resumido el ministro.

### ¿Cuándo podría ser efectiva?

Todo depende de cómo avancen las conversaciones con autonomías y ayuntamientos. De entrada, el propósito del ministro es trabajar en el marco de la Conferencia Sectorial de Regulación, que depende de su ministerio, de modo que antes de final de año se pueda poner sobre la mesa un diagnóstico y una lista de medidas concretas para avanzar en el propósito del "régimen 18".

### ¿Por qué es importante avanzar en la unidad de mercado?

En un informe sobre unidad de mercado, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) estimó en 2022 que el cumplimiento de cargas administrativas vinculadas a la fragmentación normativa que se deriva de las comunidades autónomas "supone costes para las empresas de entre el 1,5% y el 2,5% del PIB" (traducido a euros de 2023, se podría hablar de una cifra de entre 22.000 v 37.000 millones de menor PIB). Según este servicio de estudios, vinculado a la CEOE, "la liberación de estos recursos y la mejora del marco regulatorio que se deriva de una reducción de la fragmentación normativa supondría un impulso sobre el crecimiento económico a largo plazo de entre el 1,5% y el 3% del PIB, e incluso superior si se produce también una mejora en clave europea".

### Sánchez rubrica el último acuerdo en pensiones, sin mayoría aún en el Congreso

El pacto pretende ampliar las fórmulas para compatibilizar un empleo y el cobro del retiro

BARCELONA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rubricó ayer en los jardines de Moncloa el acuerdo para una nueva reforma de las pensiones alcanzado con patronal y sindicatos. La firma ha escenificado el consenso cerrado el pasado 31 de julio por el equipo negociador de la ministra Elma Saiz, cuya reforma ahora debe enfilar la senda parlamentaria, en la que no tiene por el momento los apoyos necesarios asegurados para prosperar.

Esta última reforma de las pensiones pretende ampliar y flexibilizar las fórmulas para compatibilizar el empleo con el cobro de una prestación por jubilación, así como cambiar las condiciones para el acceso a la jubilación parcial, adelantándola en el caso de las personas con más años cotizados y asegurando unos relevos con contratos indefinidos, entre otros.

La reforma, que supone mejoras para los trabajadores que quieran ampliar sus carreras profesionales sin por ello restringir el acceso a la jubilación de aquellos que no quieran hacerlo, incorpora algunos elementos polémicos a ojos de varios de los partidos políticos del bloque de la investidura. Lo que, a día de



hoy y a la espera de las negociaciones entre el Ejecutivo y los distintos grupos, dificulta el éxito parlamentario de la reforma. Esta será tramitada como proyecto de ley y durante su curso parlamentario podrá ser sujeta a modificaciones.

Medidas incorporadas en el pacto como un mayor protagonismo de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en el tratamiento de las bajas médicas de origen traumatológico incomodan a partidos como ERC, EH Bildu o BNG, tal como exteriorizaron en la última sesión parlamentaria de la Comisión del Pacto de Toledo.

Sánchez, en una escueta declaración institucional sin preguntas desde los jardines de la Moncloa, Sánchez, con los líderes de CEOE, Cepyme, CC OO y UGT, y la ministra Elma Sáiz. // Zipi

ha cuarto celebrado el que es el quinto acuerdo en materia de pensiones alcanzado en el seno del diálogo social desde que él

es presidente. Dos de ellos de carácter tripartito y otrs dos únicamente con los sindicatos, pues la patronal CEOE decidió desmarcarse de estos dado el aumento de costes laborales derivado del aumento de las cotizaciones sociales, que en parte entraron en vigor el año pasado y la otra parte entrará en vigor el año próximo.

# Torró sitúa a Vigo como "motor" del coche eléctrico y avanza convocatoria del Perte 4

La secretaria de estado de Industria garantiza en AutoMob "todos lo esfuerzos" para que el motor "pueda competir" > Caballero y Calvo chocan por la gestión de los fondos

ADRIÁN AMOEDO

VIGO

Vigo acogió hace cuatro años, en plena pandemia de COVID, la primera edición del Congreso Internacional de Automoción y Movilidad (AutoMob Summit). El foro, ideado por la patronal del metal, Asime, regresó en el marco de la feria Mindtech y repitió, para su tercera edición, esta misma semana. Tras la visita a la planta de GKN Vigo el martes, ayer fue el turno para las ponencias, clausuradas con la presencia de autoridades: la secretaria de estado de Industria, Rebeca Torró, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el alcalde vigués, Abel Caballero. Para la responsable de gestionar los fondos Next Generation asignados a la industria en los últimos meses, Vigo y Galicia son "motor para el desarrollo del vehículo eléctrico" y se comprometió a hacer "todos los esfuerzos para que las empresas del sector puedan competir". Como muestra, avanzó que "muy pronto" se convocará la cuarta edición del Perte VEC (vehículo eléctrico y conectado), que estará dotado con más de 1.200 millones de euros.

El acto celebrado en la sede de Asime sirvió una vez más como referente para mostrar el potencial de la automoción gallega. Torró fue la encargada de clausurar el evento haciendo un alegato al desarrollo del coche eléctrico, "una prioridad industrial" para el Gobierno reforzada con los tres Perte VEC lanzados hasta la fecha, "una herramienta fundamental".

La secretaria de estado de Industria recordó que Galicia recibió en los diferentes pertes que cuelgan de Industria un total de 164 millones, de los que 93 corresponden a los Perte VEC. En relación a esto, Calvo insistió en su intervención en que es necesaria una "transferencia de los fondos" a las comunidades autónomas, como también hizo la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante la apertura de AutoMob.

El regidor olívico aprovechó su intervención para responder a esta petición, solicitada ya en otras ocasiones por parte de la Xunta. Caballero chocó con Calvo al sentenciar que es mejor "mantener el reparto" actual, porque "todos los fondos europeos que llegan al Ayuntamiento de Vigo lo hacen a través del Gobierno".

Por parte de Asime, su presidente, Justo Sierra, agradeció a las autoridades que acudieron al evento, que a su juicio "llega en un momento estratégico para la industria de la movilidad y la automoción". De forma parecida se expresó el secretario general de la patronal, Enrique Mallón, que destacó la necesidad



El acto de clausura de AutoMob con Rebeca Torró, Enrique Mallón, Diego Calvo y Abel Caballero. // Pablo Gamarra

de seguir apostando por el sector en Galicia.

En cuanto a las ponencias, tras la inaugural a cargo del responsable de comunicación de Volvo en España, Jorge Muñoz, participaron direc-

Portugal asegura que

no compiten en coste

con Galicia: "Eso

era hace 30 años"

tivos de las empresas Gestamp Vigo, CIE Automotive y GKN, que desgranaron los retos de ingeniería, logística o digitalización que viven los proveedo-

res.Los tres valoraron la escasez de mano de obra, recomendaron "encontrar formas diferentes de competir", evitando que los únicos criterios para pelear por proyectos sean los costes laborales y operativos.

En el apartado internacional, AutoMob contó con la presencia de Clepa (la asociación europea de proveedores de automoción) y la AFIA, su homóloga en Portugal. El

vicepresidente de esta última, Jorge Castro, descartó a preguntas de los medios que los incendios al otro lado de la raia estuvieran causando problemas a la

industria. De igual forma, deslizó que las empresas que se instalan en Portugal ya no lo hacen por coste. "Eso era hace 20 o 30 años", dijo Castro, que aseguró que Portugal "puede acoger" a otro fabricante.

El resto de las ponencias estuvieron más centradas en el apartado logístico, con la participación de Suardiaz, Baleària o Cabify, y empresas de ingeniería como CT Engineering Group. Junto a ellos también intervino el director del CTAG, Luis Moreno, que opinó que la automoción europea necesita "crear una cadena exterior propia y ética" para el sector de las baterías, "donde la minería sostenible en Europa puede marcar la diferencia". "Asimismo, debemos escalar la producción local de baterías y mejorar los permisos, autorizaciones, incentivos y políticas públicas, para facilitar la implantación, estimular la producción y promover la formación", añadió Moreno.

# huelga en EE UU "Ha declarado la guerra a la clase trabajadora", dice UAW

Stellantis, al

borde de otra

REDACCIÓN

VIGO

Stellantis podría enfrentarse a una nueva huelga en uno de sus bastiones, Estados Unidos. El sindicado local UAW (United Auto Workers) ha llamado a filas a sus afiliados para votar y que den luz verde a las movilizaciones. Según el presidente del sindicato Shawn Fain, "Stellantis ha declarado la guerra a la clase trabajadora estadounidense".

La situación de tensión de Stellantis en el país norteamericano fue creciendo en las últimas semanas. Ni la inversión de 406 millones de dólares (365 millones de euros al cambio actual) en dos fábricas de coches y una de motores en el estado de Michigan (al norte) logró aplacar al sindicato.

Según recoge Bloomberg, UAW anunció que celebrará votaciones de autorización de huelga en varias secciones locales en los próximos días, tratando de presionar a la empresa para que cumpla con las estipulaciones de inversión en el acuerdo que puso fin a una huelga de seis semanas el año pasado.

"La empresa ha decidido responder a nuestro apoyo abandonando a sus trabajadores, a sus distribuidores, a sus consumidores y al contribuyente estadounidense", criticó Fain en un apasionado discurso transmitido en línea el martes por la noche.

El lunes, la UAW presentó cargos federales por prácticas laborales injustas ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales de EE UU, acusando a la empresa que lidera Carlos Tavares de dar largas a los planes sobre los compromisos que adquirió en el convenio colectivo del año pasado.

"Todos nosotros, todas las plantas, estamos en peligro si la empresa puede incumplir estos acuerdos" afirmó Fain, que advirtió por primera vez del posible paro el mes pasado, cuando la UAW dijo que Stellantis había informado a los responsables sindicales de que la empresa no abriría este año el centro de Belvidere, Illinois, como estaba previsto en el acuerdo.

"Sigue dañando voluntariamente la reputación de la empresa con sus ataques públicos, lo que no ayuda a nadie, incluidos sus miembros", apuntaron por su lado fuentes Stellantis. "Todos estaríamos mejor servidos si estas cuestiones se abordaran en la mesa con un diálogo productivo, respetuoso y con visión de futuro".

# Botana abre la puerta a un tercer silo: "El actual no será el único que tengamos que hacer"

Durante el acto de apertura de esta tercera edición de AutoMob participaron la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, el presidente de Asime, Justo Sierra, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, que durante su intervención destacó el papel del puerto para la exportación de vehículos de la factoría Stellantis Vigo. Sobre esto, el Puerto se encuentra en la recta final para licitar el segundo silo de la terminal de transbordadores de Bouzas, pensado precisamente para almacenar los coches del grupo

que dirige Carlos Tavares. Sin embargo, Botana adelantó que en no mucho tiempo será necesaria la construcción de otra instalación. "El actual no será el único que tengamos que hacer", indicó.

Botana centró su discurso en la alta actividad de la terminal olívica en clave de automoción, con 650.000 coches al año y, a mayores, "piezas de automoción a todos los destinos del mundo". "Prueba de ellos es el crecimiento del 40% de la terminal de contenedores, vinculada en gran medida a esos componentes de automoción", destacó.

lo abrió la puerta a la necesidad en un futuro cercano. Antes, sin embargo, debe desencallarse la licitación y construcción del segundo. Como adelantó este medio, la Autoridad Portuaria está a la espera de un informe técnico de Puertos del Estado para desbloquear ese segundo silo tras aprobar el consejo de administración del Puerto a finales del pasado mes de marzo una concesión administrativa por 10 años de 245.000 metros cuadrados, que van desde el silo de coches actual hasta pie de muelle.

Sobre el tercer silo, Botana so-

## La Bolsa



El comentario

Páginas elaboradas por RENTA 4 BANCO, S.A., el 18-09-2024 a las 18:01h

#### La Reserva Federal toma la palabra

Los mercados estuvieron pendientes de la decisión de la Fed sobre la bajada de tipos y la posterior conferencia de Jerome Powell. De fondo tuvimos un creciente riesgo geopolítico, una explosión masiva de los beepers utilizados por Hezbollah en el Líbano. Respecto a la Reserva Federal, inició las subidas de tipos en marzo de 2022 y los elevó desde mínimos históricos de 0%-0,25% hasta el nivel actual de 5,25%-5,5% con el fin de controlar la inflación. El inicio de las bajadas de tipos se produce en un contexto de progresiva moderación de inflación hacia su objetivo del 2% y crecimiento y empleo normalizándose. En España, el Ibex 35 perdió un 0,16% y alcanzó los 11.684,70 puntos. Por otro lado, la empresa multinacional española especializada en ingeniería y construcción de infraestructuras para el sector del petróleo y del gas, Técnicas Reunidas, se adjudicó un contrato de 2.300 millones de euros en Kazajistán. Además conocimos la tasa de inflación anual en la eurozona, que se redujo en cuatro décimas en agosto con respecto a julio, lo que supuso la cota más baja registrada desde julio de 2021. Mientras que el IPC de servicios de Reino Unido en agosto avanzó al 5,6% interanual frente al 5,2% de julio.

Contenidos Renta 4

|                 | Precio  | Min.   | Máx.   | Var.  | Var.% | Var.% Año |
|-----------------|---------|--------|--------|-------|-------|-----------|
| ▼ ACCIONA       | 130,400 | 130,10 | 131,70 | -1,50 | -1.14 | -2,18     |
| ▼ ACCIONA RENO  | 21,600  | 21,42  | 21,72  | -0,06 | -0.28 | -23.08    |
| ▲ ACERINOX      | 9,470   | 9,35   | 9,50   | 0,10  | 1,07  | -11,12    |
| ACS CONST.      | 41,740  | 41,42  | 41,76  | 0.04  | 0,10  | 3,93      |
| ▲ AENA          | 196,700 | 193,80 | 196,70 | 2,40  | 1,24  | 19.87     |
| ▼ AMADEUS IT    | 65,100  | 64,92  | 65,56  | -0,08 | -0.12 | 0,34      |
| ARCEL.MITTAL    | 21,100  | 20,82  | 21,15  | 0,14  | 0,67  | -17,79    |
| ▲ B. SABADELL   | 1,895   | 1,89   | 1,91   | 0,01  | 0,48  | 70,31     |
| BANKINTER       | 7,888   | 7,89   | 7,96   | 0,00  | 0,00  | 36,09     |
| ▲ BBVA          | 9,462   | 9,42   | 9,50   | 0.05  | 0,55  | 15,03     |
| ▲ CAIXABANK     | 5,392   | 5,36   | 5,44   | 0,01  | 0,22  | 44,71     |
| CELLNEX TELECOM | 36,820  | 36,72  | 37,04  | -0,05 | -0,14 | 3,31      |
| ▼ ENAGAS        | 13,770  | 13,76  | 14,07  | -0,31 | -2,20 | -9,79     |
| ▼ ENDESA        | 19,660  | 19,64  | 20,08  | -0,33 | -1,63 | 6,50      |
| ▼ FERROVIAL     | 38,320  | 38,04  | 38,32  | -0,16 | -0,42 | 16,05     |
| ▼ FLUIDRA       | 21,620  | 21,30  | 21,72  | -0,08 | -0,37 | 14,69     |
| ▼ GRIFOLS       | 10,060  | 10,01  | 10,23  | -0,20 | -2,00 | -34,91    |
| ▼ IBERDROLA     | 13,565  | 13,48  | 13,76  | -0,15 | -1,09 | 14,33     |
| ▼ INDITEX       | 50,940  | 50,64  | 51,10  | -0.10 | -0,20 | 29,19     |
| ▼ INDRA A       | 16,220  | 16,22  | 16,46  | -0,31 | -1,88 | 15,86     |
| ▲ INM.COLONIAL  | 6,380   | 6,32   | 6,42   | 0,01  | 0,24  | -2,60     |
| ▲ INT.AIRL.GRP  | 2,451   | 2,43   | 2,46   | 0,01  | 0,45  | 37,62     |
| ▼ LABORAT.ROVI  | 73,950  | 73,95  | 75,50  | -0,05 | -0,07 | 22,84     |
| ▼ LOGISTA       | 27,680  | 27,64  | 27,96  | -0,22 | -0.79 | 13,07     |
| ▲ MAPFRE        | 2,380   | 2,33   | 2,39   | 0,05  | 2,23  | 22,49     |
| ▼ MERLIN PROP.  | 11,370  | 11,36  | 11,54  | -0,19 | -1,64 | 15,40     |
| ▼ NATURGY       | 22,440  | 22,40  | 23,10  | -0,56 | -2,43 | -16,89    |
| PUIG BRANDS     | 20,180  | 20,18  | 20,60  | -0,26 | -1,27 | 0,00      |
| FRED ELE. COR   | 17,090  | 17,01  | 17,40  | -0,27 | -1,56 | 14,62     |
| ▲ REPSOL        | 11,735  | 11,71  | 11,78  | 0,01  | 0.13  | -12,75    |
| ▲ SACYR         | 3,194   | 3,18   | 3,20   | 0,01  | 0,25  | 2,18      |
| ▼ SANTANDER     | 4,508   | 4,51   | 4,55   | -0,00 | -0,06 | 19,29     |
| ▼ SOLARIA       | 12,020  | 11,92  | 12,14  | -0,04 | -0,33 | -35,41    |
| ▲ TELEFONICA    | 4,396   | 4,34   | 4,40   | 0,06  | 1,27  | 24,39     |
| ▲ UNICAJA       | 1,163   | 1,15   | 1,17   | 0,01  | 0,52  | 30,67     |

| Valores vinculados a Galicia |        |       |       |       |       |           |  |  |  |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|--|--|--|
|                              | Precio | Mín.  | Máx.  | Var.  | Var.% | Var.% Año |  |  |  |
| ▼ A. DOMINGUEZ               | 4,820  | 4,82  | 4,83  | -0,08 | -1,63 | -3,60     |  |  |  |
| ▼ G.E.SAN JOSE               | 4,300  | 4,26  | 4,32  | -0,04 | -0,92 | 24,28     |  |  |  |
| ▼ INDITEX                    | 50,940 | 50,64 | 51,10 | -0,10 | -0,20 | 29,19     |  |  |  |
| ▼ PESCANOVA                  | 0,346  | 0,34  | 0,35  | -0,00 | -0,57 | 68,78     |  |  |  |

| ▼ Euribor 1 año | 2,948   |
|-----------------|---------|
| Petróleo        |         |
| ▼ Brent 21 días | 73,11   |
| Metales         |         |
| ▲ Oro           | 2.570,5 |

| Divisas        |         |       |
|----------------|---------|-------|
|                | Precio  | Var.% |
| ▲ \$ EEUU      | 1,112   | 0,03  |
| ▲ Yen          | 157,780 | 0,31  |
| <u>▲</u> Libra | 0,842   | 0,26  |
| ▲ Franco Suizo | 0,940   | 0,12  |
| ▼ Corona Sueca | 11,345  | -0,17 |
| ▼ \$ Canadá    | 1,512   | -0,08 |
| ▲ \$ Australia | 1,645   | 0,02  |
|                |         |       |

# El INE realiza una revisión al alza histórica del crecimiento del PIB de los tres últimos años

El organismo eleva al 6,7% el ascenso en 2021, al 6,2% en 2022 y al 2,7% en 2023, hasta superar los 1,5 billones de euros

ROSA MARÍA SÁNCHEZ MADRID

El Instituto Nacional de Estadística ha revisado al alza el crecimiento económico de los cuatro últimos años (desde 2020 hasta 2023) lo cual da como resultado un nivel de PIB que el año pasado rozó el billón y medio de euros (1.498.324 millones de euros), esto es 36.400 millones más que en su estimación anterior.El organismo publicó ayer el resultado de la revisión quinquenal de las cuentas nacionales que se realiza de forma coordinada en todos los países de la Unión Europea, bajo las indicaciones metodológicas de la oficina estadística Eurostat, que supone actualizar los cálculos desde 1995 hasta 2023.

Según las nuevas estadísticas, el producto interior bruto (PIB) no creció el 2,5% en 2023 –según la estimación anterior del INE–,sino que lo hizo el 2,7%. En concreto, el INE calcula ahora que el gasto público creció más de lo que se había estimado (el 5,2%, en lugar del 3,8%), así como las exportaciones (el 2,8% en lugar del 2,3%). En sentido contrario, el INE observa ahora una mayor caída de la formación bruta de capital (-1,6%), en lugar de la caída del 0,4% que había estimado previamente para la inversión.

Finalmente, la renta nacional bruta de España se situó en 1.491.103 millones de euros en 2023, un 2,6% superior a la estimación anterior. En cuanto al empleo, la tasa de variación en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se mantuvo en el 3,2%. Por su parte, las horas trabajadas aumentaron un 2,0%, frente al 1,9% previo, y el crecimiento de la remuneración de asalariados fue del 9,1%, frente al 8,8% anteriormente estimado.

Además, según la nueva serie estadística el PIB cayó en 2020 unas décimas menos respecto de la estimación anterior (retrocedió el 10,9% en lugar del 11,2%), para luego crecer en los años siguientes algo por encima. Así, ahora se estima que el PIB creció en términos reales el 6,7% en 2021; el 6,2% en 2022 y el 2,7% en 2023 (en lugar de haberlo hecho el 6,4%, el 5,8 y el 2,5% respectivamente).

Aún no sé conoce qué consecuencias podrá tener esta revisión sobre los datos de PIB y de crecimiento económico de 2024. En todo caso, el próximo 27 de septiembre, cuando el INE publique los datos trimestrales de la Contabilidad Nacional (con las tasas correspondientes al segundo trimestre de este año), se podrán extraer las primeras conclusiones sobre el previsible "efecto arrastre" del mayor nivel de PIB de 2023, como punto de partida.

En términos nominales (sumando el efecto de la inflación) el mayor volumen del PIB -hasta rozar los 1,5 billones-tiene implicaciones directas sobre, por ejemplo, sobre la ratio de deuda pública. Según ha destacado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con la nueva estimación la deuda pública quedó situada en 2023 en el 105% del PIB, casi tres puntos por debajo de la estimación previa (del 107,7%) y una tasa algo inferior a la prevista inicialmente para 2024 (105,4%). La nueva base de PIB también puede provocar un recálculo de las tasas de déficit público. En principio se podría estimar que el déficit de 2023 fue del 3,55%, una décima inferior al ya anunciado.

"Los nuevos datos muestran que el crecimiento de la economía española es más fuerte, más equilibrado y más responsable, incluso, de lo que pensábamos hasta ahora. Hoy es un mal día para los agoreros en materia económica", aseguró el ministro Cuerpo en la tribuna del Congreso de los Diputados, aprovechando una intervención parlamentaria. Desde la red X y citando la publicación de Cuerpo, su antecesora y presidenta ahora del BEI, Nadia Calviño, valoró también la revisión al alza del PIB por parte del INE: "Más vale tarde...".

# La Reserva Federal de Estados Unidos recorta medio punto los tipos de interés

El banco central prevé otro medio punto de recorte antes de que acabe el año

IDOYA NOAIN NUEVA YORK

Estados Unidos ha empezado ya a poner fin a una era: la que durante más de cuatro años ha estado luchando contra la inflación con altos tipos de interés. La Reserva Federal anunció ayer un recorte de medio punto en el precio del dinero. La bajada se daba por garantizada, pero hasta el anuncio había suspense por si el recorte sería de un cuarto de punto o medio. Y con la incógnita despejada, los tipos situados en una horquilla de entre 4,75 y 5%, y previsiones de realizar otro u otros recortes por medio punto antes de que acabe el año, se abre una nueva etapa.

La decisión no fue unánime y tuvo un voto en contra, de una gobernadora que quería una bajada más suave (y que representa el primer disenso de un gobernador desde 2005). Pero se impuso la más agresiva. Y apunta a que la Fed ha ganado confianza, aunque en su comunicado también



Jerome Powell. // Efe

admitió que sigue habiendo "incertidumbre" sobre la evolución de la economía.

"No estamos en un camino prefijado", declaró después Jerome Powell, presidente de la Fed, en su rueda de prensa al hablar sobre las proyecciones de futuros recortes. "Las previsiones no son un plan", insistió. "Nada sugiere que tengamos prisa. Iremos reunión a reunión basándonos en los datos, las perspectivas y el balance de riesgos. E iremos rápido, lento o haremos pausa si es adecuado".

En respuesta a la crisis que abrió el COVID, el banco central estadounidense empezó a subir los tipos y,a un ritmo y dimensión sin precedentes (5,25 puntos entre marzo de 2022 y julio de 2023), los llevó a su lugar más alto en dos décadas, y ahí los dejó durante más de un año, mientras se intentaba ralentizar la economía y reducir la inflación. Logró enfilar así el control de precios, con la inflación contenida hasta el 2,5% interanual en agosto, muy lejos del 9,1% de verano de 2022. A la vez, el mercado laboral se ha ido enfriando, con el último dato de paro en EE UU en el 4,2%. Y ahora la Fed, con su doble mandato de control de precios y empleo, envía señales de que pone el foco en proteger el mercado laboral.

Sourmet

En coulon acion con.

FARO DE VIGO



Finca La Barca es la excelencia en la elaboración de aceite de oliva ahumado. Este es la base de todos sus productos: alioli, pimientos del piquillo y bacalao, entre otros. Descúbrelos en esta selección ideal para los amantes del gourmet.

#### **ESTE PACK INCLUYE**



Aceite de oliva ahumado Finca La Barca 250 ml

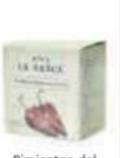

Pimientos del piquillo asados a la leña Finca a La Barca 255 g



Alioli con aceite de oliva ahumado Finca La Barca 120 ml



Bacalao asado a la brasa con ajo en aceite Finca La Barca 120 g



Salsa picante ahumada La Chinata 100 ml



ahumado dulce La Chinata 70 g



Bonito del norte Ortiz en aceite de oliva 220 g



Cristalinos integrales Espiga Blanca 120 g

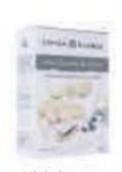

Mini chapata de olivas gourmet Espiga Blanca 80 g



Marqués de Cáceres Excellens Reserva 2018



2023

Marques de Cáceres Excellens Rosé









# El CSIC crea un "médico de cabecera" para vigilar el estrés del mejillón en tiempo real

Lanza un proyecto para monitorizar ejemplares y ver cómo afectan los cambios climáticos a su estado > Participan varios investigadores de Vigo, Cataluña y el Consello Regulador

ADRIÁN AMOEDO

VIGO

Galicia es referente en la producción de mejillón. Sin embargo, su cultivo en bateas no escapa a las variaciones medioambientales, lo que altera la vida de estos habitantes de las cuerdas y, por lo tanto, la producción de todo el sector. Para intentar atajar esta situación y poder evaluar lo antes posible cómo estos cambios afectan a los mejillones, el IIM-CSIC de Vigo (Instituto de Investigacións Mariñas) acaba de lanzar un proyecto que servirá para desarrollar un sistema que monitorice en tiempo real el estado de los bivalvos. Una especie de "médico de cabecera" que evaluará el "estrés" al que están sometidos. "Es como si fuese hacer un electrocardiograma y, en función de los resultados, podemos ver si el individuo está estresado" térmicamente, explica la responsable del proyecto, la investigadora Laura G. Peteiro, del IIM.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) anunció ayer el inicia en Galicia de seis proyectos en el marco del Programa Pleamar, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) en 2023. Durante un máximo de 18 meses, investigadores gallegos estudiarán la mortalidad accidental de aves marinas en artes de pesca; la integración de soluciones naturales en la restauración de ecosistemas portuarios; la conservación y explotación sostenible de erizo; la producción de aceites de pescado para la valorización de descartes de:



Test previos realizados con el sistema en una de las bateas de la Ría de Arousa. // José Fernández Babarro

**LAURA G. PETEIRO** INVESTIGADORA DEL IIM-CSIC

"Se puede detectar estrés leve o agudo, antes de que el mejillón lo pase peor"

la recuperación de residuos plásticos presentes en basuras marinas, y la iniciativa liderada por el IIM-CSIC sobre el mejillón.

Según explicó el CSIC, el proyecto, bautizado como MoMeN-TO, cuenta con la participación del Consello Regulador do Mexi-

llón de Galicia y de la Federació fase de laboratorio, para luego pade Productors de Mol·luscs Delta de l'Ebre. La idea es usar un sensor de bajo coste desarrollado por el CSIC para crear ese sistema de alerta temprana. "Se trata de un sensor en una concha y un imán en la otra, que controla la apertura de las valvas [frecuencia y amplitud] del mejillón", comenta Peteiro. A través de un cable, una maleta con energía solar situada en la batea transmitirá los datos a través de una red móvil.

La investigadora, que coordina el equipo formado por más de una docena de personas, reconoce que están en una "fase inicial" y que van a "ajustar" el sistema en sar a hacer pruebas en una batea de las rías gallegas y en el delta del Ebro, donde el mejillón "está más expuesto al cambio de temperaturas".

La gran novedad de la iniciativa es que el sistema permitirá enviar datos en tiempo real, registrando hasta 10 movimientos del bivalvo por segundo. "Con ello puedes detectar estrés leve o agudo, antes de que el mejillón lo pase peor", comenta la experta, que adelantar que, en el futuro, esta monitorización ayudará a hacer estrategias de manejo con las que mejorar la producción y la salud de los ejemplares.



El acto, celebrado en Sevilla. // FdV

#### **Broche final** a la campaña "¿Conoces a nuestros pescados protectores?"

Sevilla acoge el cierre de la iniciativa lanzada por Interfish

REDACCIÓN

VIGO

La tintorera, el marrajo y el pez espada han sido los pescados protagonistas de la campaña ¿Conoces a nuestros pescados protectores?, una iniciativa de Interfish que tiene como principal objetivo "ofrecer información al consumidor para que pueda valorar los beneficios que reporta su consumo", según explicó en el cierre de la campaña el presidente de la entidad, Juan Carlos Martín Fragueiro.

Según sus impulsores, lograron más de 35 millones de impactos publicitarios en el último mes gracias a la campaña, principalmente en las zonas de Valencia, Murcia y Andalucía, donde el consumo de estas especies es más alto.

Al acto de clausura, celebrado en Sevilla y que finalizó con un showcooking, acudieron la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, y el conselleiro do Mar, Alfonso Vilalres.

A. A. VIGO

El sector pesquero gallego sigue en vilo por el futuro de los cierres a la pesca de fondo para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables (VME, por sus siglas en inglés). Desde octubre de 2022, existen 87 zonas que van desde el Golfo de Cádiz hasta el norte del caladero de Gran Sol en las que la Comisión Europea prohibió pescar a los barcos de arrastre y palangre de fondo. La revisión, que se suponía que iba a ser anual, todavía no se ha producido y la última recomendación de los científicos, de abril de 2023, pasaba por aumentar estas zonas hasta los 102 y 115 caladeros clausurados. Sin embargo, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) tiene en el horno un nuevo informe que apunta a ser demoledor para la flota, toda vez que durante cerca de

# El demoledor "informe fantasma" del ICES sobre vetos a la pesca de fondo

El ente científico sube un estudio y lo borra en menos de 24 horas en el que aumentaba la extensión de los cierres en hasta un 26%

24 horas el ente científico mantuvo activo una nueva recomendación hasta que la eliminó por sorpresa.

El estudio, publicado el martes en el ICES, contenía la información adicional aportada sobre el avistamiento de VME o sobre las zonas en las que se supone que tiene que haberVME. Con ello, los científicos hacían una nueva recomendación que, en suma, suponía aumentar la extensión de los cierres actuales en hasta un 26%, dependiendo de los cinco escenarios propuestos, llegando hasta las 125 áreas vedadas.

Tal y como recogió Industrias Pesqueras, el dictamen eleva el área afectada, pasando de los 9.752

El ICES achaca el

borrado a errores en

los datos asociados a

este asesoramiento

kilómetros cuadrados de la recomendación de 2023 a un máximo de 12.380 en la que se acaba de publicar y borrar. Por regiones, en el Mar Céltico

(Gran Sol), se barajan entre 57 y 62 zonas con VME; en aguas ibéricas, entre 51 y 64. "En comparación con la evaluación de 2023, se han realizado adiciones, expansiones y reducciones en los polígonos de

EMV debido a nuevos datos sobre la aparición de EMV y la intensidad de la pesca", apuntaba el informe.

Sin embargo, menos de 24 horas después el

asesoramiento había desaparecido de la página web del ICES, que no fue hasta varias horas después que

aclaró el motivo. Lo hizo a través de la red social X (antes Twitter). "Hemos retirado nuestro asesoramiento publicado el 17 de septiembre de 2024 sobre las áreas donde se sabe que existen o es probable que existan ecosistemas marinos vulnerables #VMEs en aguas de la UE debido a que se identificó un error en el producto de datos asociado con este asesoramiento", indicó la cuenta oficial del ICES, que añadió: "Hemos retirado este aviso para permitir más controles del producto de datos y volveremos a emitir el aviso tan pronto como estén completos". El la página oficial, en cambio, añaden que "está previsto que el aviso corregido vuelva a estar en línea es el lunes 23", es decir, a comienzos de la próxima semana.

El informe se había publicado precisamente el día en el que se dio a conocer el nuevo comisario de Pesca y Océanos, el chipriota Costas Kadis.

# El gol del Celta, un asunto coral

El equipo de Giráldez contabiliza 8 goleadores para 13 tantos, con más rematadores certeros que ningún otro rival de Primera > Barça, Atlético de Madrid y Girona, con siete goleadores, a rebufo de los célticos

J, CONDE

El Celta de Claudio Giráldez es un equipo coral, que se reparte como ningún otro rival de Primera División los goles que ha celebrado en las cinco primeras jornadas del actual campeonato.Los 13 tantos que contabilizan los célticos llevan la firma de ocho jugadores diferentes. Con estos registros, el equipo vigués tiene por delante el reto de superar la mejor marca del club en las tres últimas décadas, la establecida en la temporada 2016-17 con Eduardo Berizzo al frente de la plantilla. Entonces, un total de 19 futbolistas terminaron el curso con al menos una diana en el campeonato regular. Con Giráldez, tienen al alcance igualar las de 2021-2022-23, con 9 goleadores cada una.

El carácter ofensivo de los de Giráldez se ve reflejado no solo en la variedad de goleadores (defensas, centrocampistas y delanteros) sino también en el número de remates certeros, pues con 13 tantos se sitúan junto al Barcelona (17 suman los azulgrana) como máximos realizadores de LaLiga 2024-25.

Para describir ese interés por el juego ofensivo nada mejor que fijarse en la jugada que protagonizaron Marcos Alonso y Javi Rodríguez, dos defensas centrales, en la recta final del partido del pasado domingo frente al Valladolid. El Celta se mantenía por delante en el marcador (2-1) después de aguantar las embestidas de un rival liderado por un Raúl Moro que en el minuto 50 había acortado distancias y mantenía en vilo a los célticos con sus peligrosas apariciones por el costado izquierdo. Sin embargo, los de Giráldez insistieron en perseguir el tercer tanto que sentenciase a su favor el partido, con el riesgo de verse sorprendidos por una acción letal del Valladolid. En una de las jugadas de ataque, en el área de los vallisoletanos aparecieron de repente dos de los tres centrales célticos:

Marcos Alonso y Javi Rodríguez.El primero remató a portería y el segundo aprovechó el rechace del portero para marcar. El tanto fue

anulado finalmente por supuesto fuera de juego del zaguero madrileño recién llegado al Celta.

La apuesta por el

al Celta al podio

fútbol ofensivo lleva

en tantos anotados

Minutos más tarde, Douvikas encontraba por fin el tercer gol de la tranquilidad. El griego se convertía entonces en el octavo goleador del Celta en lo que va de temporada, en una lista que encabeza Borja Iglesias



(con 3 tantos), seguido de Mingueza y Aspas (con 2 cada uno); mientras que Hugo Álvarez, Williot Swedberg, Beltrán y Starfelt suman uno.

Ocho goleadores, pues, que otorgan al Celta el privilegio de disponer de la plantilla con más rematadores certeros. Tres rivales siguen a los célticos en este apartado: Barcelona, que tiene a 7 jugadores con al menos un tanto: Lewandowski (4), Raphinha, Lamine Yamal y Olmo (3); Pedri (2); Ferrán y Koundé (1). En el mis-

mo escalón aparecen el Atlético de Madrid
–Griezmann y Llorente (2); Correa, Koke, Julián Álvarez, Gallagher y Sorloth

(1)—y el Girona –Stuani, Abel Ruiz y Danjuma (2); Iván Martín, Bryan Gil, Tsygankov y Misehouy (1)—. El Real Madrid de Kylian Mbappé cuenta con 6 goleadores en este arranque de curso. La estrella francesa suma 3 goles, por 2 de Vinicius; mientras que Valverde, Endrikc, Brahim y Rodrygo contabilizan uno.

# Berizzo involucró a 19 futbolistas como goleadores en el último año europeo

La temporada 2016-17 forma parte de la centenaria historia del Celta como una de las más brillantes a nivel deportivo después de que el equipo que entonces entrenaba Eduardo Berizzo se plantase a un paso de la final de la Liga Europa. El gol que Beauvue no se atrevió a marcar en Old Trafford acabó con el sueño de alcanzar la final del segundo torneo europeo. Aquel equipo celeste, además de firmar una brillante temporada, también sobresalió por involucrar a casi toda su plantilla en funciones goleadoras, como reflejo de un estilo coral de concebir el juego. Siete años después de aquella aventura continental, el Celta vuelve a presumir de un equipo que de la mano de Claudio Giráldez también busca ese fútbol grupal, en el que todos defienden y todos atacan, como un grupo compacto. Y eso se traduce en que ocho de los jugadores de la actual plantilla ya han celebrado al menos un gol en LaLiga. Sin embargo, ese número, con ser elevado teniendo en cuenta la altura del curso, está muy lejos del que estableció el equipo durante el curso 16/17.

De los 19 celestes que marcaron al menos un tanto en aquella temporada, lago Aspas, como no, sobresalió muy por encima del resto de compañeros. El moañés firmó 19 dianas en LaLiga, una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que no participó en 9 partidos. Entonces, competir en Europa requería dosificar las fuerzas de los principales jugadores en la competición doméstica.

Guidetti y Rossi siguieron al moañés en el apartado goleador con tres tantos cada uno. La lista la completaron Wass y Pione Sisto (3); Mallo, Roncaglia y Cabral (2); Radoja, Tucu Hernández, Bongonda, Marcelo Díaz, Fontás, Jozabed, Pape Cheikh, Beauvue, Orellana, Lemos y Hjulsager (1).

En las tres últimas décadas, la siguiente plantilla en reunir a más goleadores es la del curso 1996-97, con Fernando Castro Santos al frente de la misma, que contabilizó 16 jugadores con gol: Gudelj (13), Mostovoi y Revivo (5); Juan Sánchez (4), Mazinho, Ratkovic y Merino (3); Alejo, Geli y Moisés (2); Del Solar, Dutuel, Berges, Javi González, Bajcetic y Prieto (1).

En el otro extremo aparecen dos temporadas recientes (2022-23 y 2021-22), en la que el Celta solo tuvo 9 rematadores con cierto en cada una de ellas. La actual está a punto de igualar esa cifra después de haberse celebrado solamente cinco jornadas de Liga.



# Carlos Domínguez se apunta para Bilbao

El zaguero vigués regresa a los entrenamientos con el grupo tras superar una rotura fibrilar de grado uno >> Giráldez, pendiente de Jailson, Ristic, De la Torre y Manquillo

J. C. VIGO

Ya aprietan menos los problemas por las lesiones en la defensa de Celta para preparar el partido del domingo en San Mamés. Ayer, Carlos Domínguez se reincorporó a los entrenamientos con el grupo después de sufrir una rotura fibrilar de grado uno en Pamplona que le llevó a perderse el último partido contra el Valladolid. A la espera de recibir el alta médica, el zaguero vigués se perfila como una de las novedades en la convocatoria de Claudio Giráldez para la cita en Bilbao. De esta forma, se despejan los nubarrones que amenazaban al equipo vigués de dejar en cuadro su línea defensivas después de las lesiones de Ristic, Manquillo y Jailson, mientras que Aidoo y Marcos Alonso no están todavía para jugar de inicio. Con el regreso a la actividad de Carlos Domínguez, Giráldez podrá contar al menos con un central zurdo, perfil que también ocupa Jailson últimamente, para la siguiente jornada de LaLiga. El brasileño se recupera de un esguince en el hombro izquierdo tras una mala caída durante la visita del Valladolid a Balaídos y es duda para viajar este fin de semana a tierras vascas.

Ante la acumulación de contratiempos físicos en la defensa, Giráldez reclamó la presencia de dos jugadores del filial en los entrenamientos del primer equipo. Así, ayer trabajaron con el entrenador porriñés los canteranos Yoel Lago y Gael Alonso, centrales del Celta Fortuna. Si Carlos Domínguez recibe el alta médica en las próximas horas es casi seguro que el Celta afrontará la cita ante el Athletic Club sin nece-



Carlos Domínguez, durante la última visita del Valencia a Balaídos. // Efe

sidad de recurrir al filial, sin contar a Javi Rodríguez. El futbolista de Poio está en dinámica del equipo profesional desde la pretemporada y ya suma tres titularidades de los cuatro partidos de Liga que ha disputado con la celeste.

De hecho, Javi Rodríguez es uno de los candidatos a formar el trío de centrales en San Mamés, junto a Starfelt y posiblemente Carlos Domínguez si Jailson no se recupera a tiempo. En el banquillo continuarían Aidoo y Marcos Alonso, a quienes Giráldez les concedió unos minutos ante el Valladolid.

Por su parte, Manquillo y Ristic continúan con entrenamiento individual a la espera de que superen sus problemas. El madrileño sufrió una rotura fibrilar en el aductor medio derecho y el serbio, un mínimo edema en el gemelo interno derecho que le ha impedido debutar esta temporada después de no poder completar el calentamiento previo al partido contra el Alavés que abría el curso en Balaídos.

El quinto de los célticos en la enfermería es Luca de la Torre, con una tendinitis en el tobillo derecho. El californiano llegó lesionado tras su participación en dos partidos con la selección de Estados Unidos. Su baja no supone un mayor contratiempo para Giráldez, pues el club le buscó una salida al estadounidense este verano al no entrar en los planes del entrenador porriñés, que se sentirá un poco más aliviado al incorporarse Carlos Domínguez al trabajo con el grupo.

#### El Athletic juega hoy en Butarque, a tres días de recibir al Celta

REDACCIÓN

VIGO

El galimatías en el que se está convirtiendo el calendario de las competiciones de fútbol incluye para hoy el partido Leganés-Athletic Club (19 horas), correspondiente a la séptima jornada de LaLiga, mientras el equipo vasco recibirá tres días después al Celta en San Mamés en una cita de la sexta jornada del campeonato regular. El adelanto de esta jornada permitirá al equipo vasco recuperar al sancionado Mikel Jaureguizar para el partido contra los gallegos. El centrocampista fue expulsado con roja directa la pasada jornada por juego peligroso. Esa sanción le impedirá jugar hoy en Butarque, aunque el partido corresponda a la séptima jornada, pero regresará en la sexta para medirse al Celta.

Lo apretado del calendario obliga a Ernesto Valverde a plantearse rotaciones para afrontar dos partidos en tres días. En ese caso, es posible que el técnico del Athletic Club le otorgue minutos hoy en Leganés a Unai Núñez, cedido por el Celta y que podría enfrentarse a los gallegos el domingo al no existir la cláusula del miedo en el contrato a préstamo firmado por ambos clubes este verano.

En la lista de convocados para Butarque tampoco está Unai Simón, baja aún para semanas tras haber sido operado de una muñeca, y Yeray Álvarez, quien probablemente no vuelva a estar disponible hasta después del parón liguero de octubre por una lesión muscular sufrida la semana pasada.

# As Celtas recibe al Lóstrego en A Madroa

Abonados y socios tendrán acceso libre a la ciudad deportiva

REDACCIÓN

VIGO

La ciudad deportiva de A Madroa acogerá el sábado el partido de la Tercera RFEF entre As Celtas y el Lóstrego, a partir de las 16:30 horas. Parte de la afición celeste esperaba que el equipo femenino siguiese disputando sus partidos en Balaídos, como ocurrió en su estreno en la competición oficial, coincidiendo que en esa jornada también el Celta Fortuna jugaba en casa. En esta ocasión, el filial céltico volverá al estadio del Val do Fragoso para recibir al Unionistas de Salamanca, pero ya no habrá un preámbulo de fútbol femenino.

As Celtas, que suman por victo-

ria sus dos primeros compromisos de liga, estrenará oficialmente el remozado campo de A Madroa, que durante el verano fue objeto de obras de mejora del césped y la construcción de unos nuevos vestuarios.

Los abonados y socios del Celta tendrán entrada libre para el partido entre As Celtas y el Lóstrego, de Gondomar. Una hora antes del partido se abrirán las taquillas en A Madroa para la venta de entradas a 10 euros hasta completar aforo.

#### Escuela de As Celtas

A partir de octubre en las instalaciones deportivas de A Madroa, las niñas tendrán su propia escuela de fútbol con una doble modalidad: escuela de tecnificación para federadas en algún club en edades alevín, infantil y cadete. Esta modalidad se centra en el perfeccionamiento de las habilidades técnicas, así como en la mejora de las habilidades psicomotrices. Esta modalidad de escuela tendrá lugar los martes y/o jueves.Y la escuela de aprendizaje, para niñas no federadas en edades benjamín, alevín e infantil. Incluye un completo programa de aprendizaje en fútbol. Esta modalidad de escuela tendrá lugar los martes y/o jueves.

El plazo de inscripción ya está abierto y las plazas son limitadas. Los entrenamientos comenzarán el martes 1 de octubre.

# TVG ofrecerá el sábado el Fortuna-Unionistas

El canal autonómico recupera los directos en la Primera RFEF

> REDACCIÓN VIGO

El Celta Fortuna regresa el sábado a Balaídos para enfrentarse al Unionistas de Salamanca, partido correspondiente a la quinta jornada de la Primera RFEF que será ofrecido en directo por la Televisión de Galicia a partir de las 19:30 horas. El canal autonómico recupera así el fútbol en directo de la tercera competición española, en la que también figuran otros equipos gallegos como el Lugo, el Ourense y el Arenteiro.

El filial celeste buscará ante

los salmantinos la primera victoria de una temporada que en las cuatro primeras jornadas solo ha conseguido dos empates.

El Unionistas, por su parte, figura en la quinta plaza de la clasificación, con 7 puntos, tres menos que el líder, la Cultural Leonesa.

Con el Celta Fortuna-Unionistas, la TVG ofrecerá una temporada más en abierto partidos de los equipos gallegos de la Primera RFEF. Esta temporada, además, el canal autonómico ha adquirido los derechos para retransmitir varios partidos del Celta en Primera División. FARO DE VIGO DEPORTES = 43 JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FÚTBOL ➤ Liga de Campeones

# Oligarca de manual

#### El propietario del Mónaco presenta una biografía fascinante

ALBERT GUASCH BARCELONA

Joan Laporta se sentará en el palco del estadio Luis II al lado de un presidente, el del Mónaco, cuya biografía debe conocer. Siempre ha parecido sentir fascinación por los personajes de vida suntuosa. Es el caso del ruso Dmitri Rybolovley, propietario del club del Principado desde 2011. Fondos al Mónaco no le faltaron. Según Football Leaks, procedían de un montaje financiero, con sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, para encubrir inyecciones de dinero de Rybolovlev sin vulnerar las reglas de fair play de la UEFA.

Rybolovlev nació hace 57 años en Perm, estudió medicina y es millonario desde los 29 con los ingredientes típicos de los oligarcas de la época de Boris Yeltsin: compra a precio de derribo de empresas estatales, buenas conexiones políticas, la muerte de un socio (pasó 11 meses en una congestionada cárcel rusa) y la absorción de sus negocios por parte de cómplices de Vladimir Putin. La factura de la venta de Uralkali, el mayor productor de fertilizantes de potasio de Rusia, alcanzó los 6.500 millones de dólares en 2010.

Decidió mudarse por seguridad con su familia a Suiza. En Mónaco se compró el club de fútbol y consiguió que se proclamara campeón de la liga francesa en 2017. También se compró una mansión en el Principado valorada en 300 millones; un ático en

Manhattan por 88 millones -en 2011, la transacción inmobiliaria más cara de Nueva York-; una mansión que le vendió Donald Trump por 95 millones en Palm Beach; un avión privado, un par de lujosos yates, la isla de Skorpios de la familia Onassis...Y una vasta colección de obras de arte. Casi siempre operando desde cuentas que supo cómo disimular del fisco.

Fue detenido en 2018 por un escándalo de corrupción en Mónaco vinculado a sus negocios en el mundo del arte.Y a principios de este año perdió en Nueva York un juicio de perfil alto contra Sotheby's, casa de

subastas a la que había acusado de confabularse con su marchante de confianza para inflar los precios de cuadros que compró, unas 37 obras de arte en 10 años, por unos 2.000 millones. Entre ellos, el Salvator Mundi, de DaVinci.Le costó 127 millones de dólares. Años después lo vendió al príncipe heredero de Arabia Saudí por 450 millones. Estados Unidos lo ha incluido en una lista de empresarios amigos de Putin a raíz de la guerra en Ucrania, aunque ha encontrado defensores en Francia. Muchos años ya fuera del círculo de poder de Rusia, se argumenta.

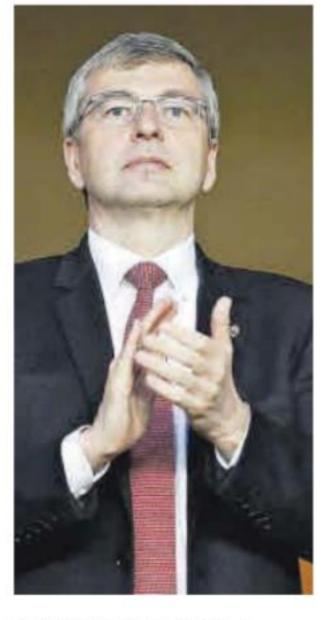

Dmitri Rybolovlev. // S. Nogier

## El Barcelona recupera a su "diez"

Hace casi un año que el Barça no cuenta con su 10. Un vacío que, pese a la irrupción estratosférica de los jóvenes como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, se ha notado en la plantilla. Ansu Fati lleva 389 días sin ponerse la zamarra azulgrana. Contra el Mónaco en el estreno en la Champions del equipo azulgrana puede volver a tener minutos.

La última vez que el Barca tuvo a su '10' sobre el césped fue el pasado 27 de agosto del 2023, cuando en la jornada tres de La-Liga reemplazó a Lamine Yamal en el minuto 76. Luego llegó su cesión al Brighton inglés, donde no brilló como se esperaba.



Cuando parecía que el contador se ponía a cero con la llegada

de Hansi Flick, una fascitis plantar le obligo a volver a parar.

# El Girona cae en París en el último instante

Un gol de Nuno Mendes da la victoria al PSG de Luis Enrique en el minuto 90

#### PARÍS SAINT-GERMAIN

J Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha (Kang-in Lee, min.63), Fabián (Neves, min.63); Dembélé (Beraldo, min.92), Asensio (Kolo Muani, min.39) y Barcola (Doue, min.63).

#### **GIRONA**

Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Miguel; Van de Beek (Portu, min.58), Oriol Romeu, Iván Martín (Solís, min.66); Tsygankov (Francés, min.88), Stuani (Danjuma, min.58) y Bryan Gil (Asprilla, min.66).

GOL: min. 90, Nuno Méndes. ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE). Amonestó a Marquinhos (min.17) por parte del PSG. Y a Krejci (min.20), Romeu (min.43) y Gazzaniga (min.74) en el Girona. **ESTADIO:** Parque de los Príncipes de París.

> E.P. PARÍS

El Girona cedió en el minuto 90 ante el París Saint-Germain (PSG) por culpa de un gol del lateral zurdo portugués Nuno Mendes, cuyo disparo, aparentemente inofensivo, se coló entre las piernas del meta del conjunto catalán, el argentino Paulo Gazzaniga, que pasó de héroe a villano en un momento.

En su debut histórico en la Liga de Campeones de fútbol, el Girona neutralizó gran parte del partido al PSG, que antes del afortunado tanto de Mendes y había contado con tres grandes ocasiones de Ousmane



El francés Ousmane Dembélé pugna por un balón con Stuani. // AP

Dembélé (minuto 62), Randal Kolo Muani (82) y Achraf Hakimi (85).

Así, el PSG se llevó los primeros tres puntos de la fase de Liga en esta nueva Champions, donde el equipo de Míchel rozó un empate de mérito, resistiendo a la calidad que no paró de sacar Luis Enrique en el Parque de los Príncipes. La insistencia tuvo su premio para los franceses en una histórica pero amarga noche del Girona.

El equipo parisino quiso meter miedo a los catalanes con una fuerte puesta en escena, ocasión en el primer minuto incluida. Los de Luis Enrique apretaron en la presión y enseñaron una férrea disciplina en defensa y en ataque, donde Bradley Barcola, Marco Asensio y Zaïre-Emery dieron trabajo a los de Míchel, aunque el principal problema de los visitantes fue no tener el balón en posesión.

#### El Metropolitano sueña con repetir la magia del Calderón

REDACCIÓN

VIGO

El Atlético de Madrid comenzará en el Estadio Cívitas Metropolitano (21.00 horas) su andadura en la nueva Liga de Campeones con la visita de un rival peligroso como el RB Leipzig alemán. El conjunto rojiblanco quiere volver a codearse con los mejores de Europa en una competición donde no está entre los cuatro mejores desde la temporada 2016-2017, cuando fue eliminado en las semifinales por el Real Madrid en lo que fue la última noche de Champions en el Calderón.

El Metropolitano no ha podido emular de momento el influjo del antiguo estadio del equipo colchonero, que no ha podido pasar de la barrera de los cuartos de final desde entonces. La temporada pasada tenía una buena opción, pero tras eliminar al Inter en octavos y evitar a los 'cocos' del sorteo, se topó con el Borussia Dortmund.

Y ahora empieza un nuevo camino ante un rival de la siempre competitiva Bundesliga y ante el que además tiene alguna cuenta pendiente que ajustar como es el RB Leipzig, equipo que le apeó, a partido único, en los cuartos de final de la temporada 2019-2020, la que modificó su formato también por la pandemia con una Final a 8' en Portugal.

#### El Betis derrota al Getafe por 2-1 con un gran Lo Celso

El Betis venció por 2-1 al Getafe en el partido aplazado de la tercera jornada de LaLiga con un doblete de Gio Lo Celso, colosal en su primera titularidad tras su regreso cinco años después a un equipo verdiblanco que sumó su segundo triunfo. Los getafenses siguen sin ganar.

| CLASIFIC        | ΑC | ilÓ | N |   |    |    |     |
|-----------------|----|-----|---|---|----|----|-----|
| EQUIPO          | J  | G   | E | p | GF | GC | PTS |
| 1. BARCELONA    | 5  | 5   | 0 | 0 | 17 | 4  | 15  |
| 2. ATLÉTICO     | 5  | 3   | 5 | 0 | 9  | 2  | 11  |
| 3. R. MADRID    | 5  | 3   | 5 | 0 | 9  | 2  | 11  |
| 4. VILLARREAL   | 5  | 3   | 2 | 0 | 11 | 8  | 11  |
| 5. CELTA        | 5  | 3   | 0 | 2 | 13 | 10 | 9   |
| 6. R. BETIS     | 5  | 2   | 2 | 1 | 5  | 4  | 8   |
| 7. MALLORCA     | 6  | 2   | 5 | 2 | 4  | 4  | 8   |
| 8. R. VALLECANO | 5  | 5   | 1 | 2 | 7  | 6  | 7   |
| 9. ALAVÉS       | 5  | 5   | 1 | 2 | 7  | 6  | 7   |
| 10. GIRONA      | 5  | 5   | 1 | 5 | 8  | 8  | 7   |
| 11. ATHLETIC    | 5  | 5   | 1 | 5 | 6  | 6  | 7   |
| 12. ESPANYOL    | 5  | 5   | 1 | 2 | 5  | 5  | 7   |
| 13. OSASUNA     | 5  | 5   | 1 | 5 | 6  | 10 | 7   |
| 14. SEVILLA     | 5  | 1   | 5 | 5 | 4  | 6  | 5   |
| 15. LEGANÉS     | 5  | 1   | 2 | 2 | 3  | 5  | 5   |
| 16. R. SOCIEDAD | 6  | 1   | 1 | 4 | 3  | 7  | 4   |
| 17. VALLADOLID  | 5  | 1   | 1 | 3 | 2  | 13 | 4   |
| 18. GETAFE      | 5  | 0   | 3 | 2 | 2  | 4  | 3   |
| 19. LAS PALMAS  | 5  | 0   | 2 | 3 | 6  | 10 | 2   |
| 20. VALENCIA    | 5  | 0   | 1 | 4 | 3  | 10 | 1   |

#### **ATLETISMO**



Ana Peleteiro, seguida por Benjamín Campaoré, ayer en la sede de la Federación Española de Atletismo. // AFP7

# "Lo puedo conseguir en mi tierra"

Peleteiro regresa a Galicia para ver crecer a su hija en un ambiente idóneo > Cree que puede edificar en Ribeira un grupo de alto rendimiento y apunta a los 15 metros

DENÍS IGLESIAS MADRID

Ana Peleteiro siempre se ha negado que hablen por ella. Por eso, la saltadora quiso tomar la palabra después de anunciar el fin de su relación profesional con Iván Pedroso. Una fructífera alianza que ha tenido como resultados el bronce de los Juegos de Tokio 2020 o el reciente oro en el Europeo de Roma. En París 2024 se escaparon las medallas. Después de la cita gala llegó el anuncio del fin de los "años más increíbles y surrealistas de mi vida", como los ha definido.

La etapa que viene para Ana Peleteiro será en Galicia y su entrenador será Benjamin Compaoré, también atleta de triple salto, y marido de la atleta de Ribeira. Su localidad natal y en la que espera crear un grupo de alto rendimiento."En términos personales no me separo de Iván Pedroso. La razón de esta decisión es personal. La maternidad es una tarea complicada, sobre todo cuando está lejos de la familia. Esto requiere de horarios muy locos. Cuando de pequeña soñaba con ser madre, soñaba con mi ver a mi hija en un ambiente parecido al que yo tenía y aquí no lo estaba teniendo. Es lo mejor para nuestra familia y para todos", reconoció la medallista olímpica, quien defendió el "gran talento" del deportista francés. "Es un profesional muy dedicado que tiene una visión del triple salto muy parecida a la mía y a la de Iván", justificó Peleteiro.

No es la primera vez que Compaoré será entrenador. El francés es, como Peleteiro, especialista en la prueba de triple salto, en la que llegó a ser campeón europeo en 2014. Juntos tuvieron a Lúa, "una niña que ya tiene dos años", reconoció con asombro la deportista, que no quiere que el tiempo le pase por encima. "Es la decisión más consciente que he tomado", razonó en una exposición emocional, donde apostó por la descentralización del deporte, concentrado en Madrid, Barcelona o centros como el de Guadalajara.

"Pasar por las grandes ciudades te aporta mucho. A veces necesitas salir para apreciar lo que tienes en casa. España es potencia en materia prima, en Galicia somos privilegiados, la calidad de vida es espectacular. Aunque llueva la gente puede entrenar en condiciones. ¿Qué te da Madrid? Todo el resto que el deportista no tiene. Pero considero que una vez te has formado como deportista y persona, si tu mentalidad es de campeona, luchadora, lo puedes conseguir en tu tierra", apostó y agradeció el papel de la Xunta y

del Concello de Ribeira para adaptar las instalaciones de atletismo.

"Mi cuerpo y mi cabeza me piden cosas nuevas", aseguró la atleta, después de ocho años al lado de Iván Pedroso. "La maternidad era un sueño que tenía, pero me ha entristecido ver cómo se criaba en un ambiente que no era el que yo había imaginado. Después de 13 años vuelvo a mi refugio. Mi casa es Galicia", explicó la atleta.

"Quería evitar mezclar lo personal con lo profesional. Se lo expuse a él (Benjamin Compaoré) después de París. También necesitó pensarlo, valorar que ese proyecto para nuestra familia era lo adecuado. Pero es un muy buen entrenador, he tenido ya la suerte de recibir sus consejos y le he visto conseguir objetivos increíbles con sus atletas", defendió la atleta. "Sabe escuchar, pero a la vez tiene su carácter para dar órdenes", añadió Peleteiro.

La española se fue decepcionada de París 2024. "Estaba perfectamente en lo físico, pero no salió", analizó Peleteiro. "Me puse a meditar por qué no había sacado mi mejor versión y llegué a esta conclusión. Llamé a Gabriel, mi representante, a las cuatro de la mañana. Me dijo que cuando exteriorizaba algo es que ya había tomado la decisión". Y así fue. Cuando le comunicó a Pedroso la decisión, éste le dijo que ya lo sabía. Los años de íntima relación refuerzan los automatismos.

La melancolía del adiós contrasta con la alegría que ha suscitado en Ribeira su regreso. En mi familia se lo han tomado todos muy bien, saben que soy muy de casa. Tengo objetivos muy altos de cara a Los Ángeles. Estando en Guadalajara me quedaban cuatro años de carrera y estando allí quizás podemos mirar más a largo plazo", defendió.

El objetivo de Peleteiro no es salir de la primera línea. Estos días, revisitando los vídeos de cuando batió el récord juvenil, la triplista dijo: "Saltaba mejor antes que ahora". El cambio cree que le convertirá en una nueva atleta. El objetivo sigue siendo el de siempre: superar los 15 metros. "Tengo ganas de mejorar mi técnica", avanzó una profesional "afectada por el exceso de rutina".

Pedroso y Peleteiro pasaron solos la cuarentena. Fue su mejor momento, lo que anticpa la relación que mantendrán. "La comprensión que ha tenido con esta decisión, ver el cariño que me tiene y que me diga que nuestro vínculo será eterno... Su relación con Compaoré es muy buena y enriquece el ambiente. No estaba acostumbrada a escucharlo siendo cariñoso y me llevé una gran sorpresa", zanjó Peleteiro. FÚTBOL ➤ 2ª Futgal

#### Un año de castigo para el delegado del Vilagarcía infantil

El acta del partido contra el Arcade recoge la agresión

REDACCIÓN

VIGO

El Comité de Competición de la Federación Galega de Fútbol ha sancionado con un año de suspensión al que hasta ahora ejercía como delegado del equipo infantil del Vilagarcía S.D.que milita en la 2ª Futgal.Le imponen seis meses por "tentativa de agredir al árbitro principal, en acción susceptible de causar riesgo grave, habida cuenta la minoría de edad (del árbitro) y la mayoría de edad del agresor y la intención de golpear en la cara con el puño cerrado que hubiera podido causar daño grave al árbitro menor de no ser por la rápida intervención de los allí presentes". Se añaden otros seis meses de inhabilitación "por agredir al árbitro principal en el pecho", con el mismo agravante de la minoría de edad y el añadido de la suspensión definitiva del encuentro. No se aplica el artículo 90.2 porque el agredido no necesitó intervención médica o quirúrgica más allá de la primera asistencia facultativa.

Los hechos se produjeron el 15 de septiembre, durante el Arcade-Vilagarcía S.D., de la primera jornada de la 2ª Infantil Futgal, en O Salgueirón. El árbitro, que portaba el brazalete que lo identifica como menor de 18 años, relata en el acta que en el minuto 84, tras expulsar por doble amonestación al delegado visitante, este se encaró con él: "Me golpeó con el antebrazo en el pecho y alzó el puño cerrado con intención inequívoca de golpearme en la cara, no consiguiendo su objetivo debido a la rápida intervención de la entrenadora de su equipo". Otras personas apartaron al delegado aunque con "serios problemas" para introducirlo en el vestuario del equipo.

Una dotación de la Guardia Civil tomó declaración al árbitro, que se fue acompañado por su padre, presente en la grada. El encuentro quedó suspendido con un resultado de 6-5 favorable al Arcade. "Estamos consternados", comenta el delegado arbitral de Pontevedra, Ramón Aris. "O árbitro non o pasou nada ben e estase replanteando o seguir na arbitraxe. Ten 14 anos, esta era a segunda tempada e acababa de superar esa mesma semana os controis técnicos e físicos de inicio de tempada. Teremos que darlle tempo".

## Evento. Sostenibilidad



#### ACCIONA OPEN DE GOLF DE MADRID

# Un evento con impacto medioambiental positivo

A pocos días de que dé comienzo el torneo, se ha celebrado una mesa de expertos en Madrid bajo el título 'Golf: un deporte descarbonizado'

El próximo 26 de septiembre dará comienzo el ACCIONA Open de Golf de Madrid y para ir calentando motores, se ha celebrado en la capital una interesante mesa de expertos organizada por Prensa Ibérica con el patrocinio de ACCIONA, para demostrar que el golf puede ser un deporte descarbonizado.

Joaquín Mollinedo, director general de RRII, Comunicación y Marca de ACCIONA ha sido el primer ponente en tomar la palabra, señalando que la intención de AC-CIONA, más allá de ser patrocinador del torneo es 'definir un plan de medidas sostenibles que puedan aplicarse para hacer un evento diferencial en el mundo del golf'.

ACCIONA, líder mundial en la provisión de soluciones regenerativas para una economía descarbonizada, patrocina desde el año 2021 este torneo que organiza Madrid Trophy Promotion con un compromiso claro, que 'el impacto del evento sea positivo', tal y como ha indicado Mollinedo. Para ello, cada año se aplican medidas específicas en ámbitos de movilidad, circularidad de materiales, control de emisiones o gestión del agua, con el objetivo de que el ACCIONA Open de Golf de Madrid sea cono-

cido a nivel mundial no solo por su nivel deportivo sino por el impacto positivo que puede generar.

Hasta la presente edición, una de las medidas básicas que se ha llevado a cabo ha sido la compensación y reducción de las emisiones de carbono, para que el entorno medioambiental y la atmósfera estén más limpias que antes de celebrarse el torneo. Para ello, primero se han medido las emisiones y luego se han aplicado soluciones restaurativas basadas en la naturaleza, como la plantación de árboles; de hecho, ya se han plantado más de 7.000 vinculados al evento, de los cuales unos 3.000 están situados en el campo de la Real Federación Española de Golf.

La principal novedad de esta edición del ACCIONA Open de Golf de Madrid es, según Mollinedo 'que sea water positive'. Para ello se va a medir el consumo hídrico del evento y se va a compensar con la generación de agua desalada a través de alguna de las instalaciones de ACCIONA incrementando en un 10 % esa producción respecto al consumo del torneo, dedicando ese recurso nuevo para sofocar ámbitos de estrés hídrico.

Otro de los invitados a esta me-

#### Jugadores neutros en carbono

Todos los expertos participantes en la mesa 'Golf: un deporte descarbonizado' han coincidido en la importancia de que los deportistas se impliquen y muestren su compromiso con la sostenibilidad, ya que son espejos en los que se mira la sociedad. Este año, además, el ganador del Acciona Open de Golf de Madrid, recibirá un simbólico galardón que le permitirá compensar sus propias emisiones de CO2 durante los próximos 10 años. 'Nosotros medimos las emisiones sobre estándares de comportamiento que puede llegar a producir un jugador de golf con su caddie y sus desplazamientos', indica Joaquín Mollinedo. 'Estas emisiones se multiplican por 10 (años) y se compensa o bien con créditos de carbono en nuestras instalaciones o bien con medidas basadas en la naturaleza, como replantando árboles'.

sa de expertos, Jorge Sagardoy Fidalgo, director gerente de la Real Federación Española de Golf, ha ofrecido datos muy significativos como que España es líder en el uso de agua reciclada en los campos de golf en Europa. 'En Madrid hay un anillo morado del Canal de Isabel II donde nos conectamos todos los campos y regamos con agua reciclada que pagamos al canal y es agua que se tira', ha señalado como ejemplo. Además, ha destacado durante su intervención que 'el golf siempre está invirtiendo en nuevas tecnologías, en eficiencia energética, en cómo puede usar mejor el agua y, en definitiva, en sostenibilidad'.

El tercer experto, Gerard Tsobanian, CEO Madrid Trophy Promotion y presidente de ACCIONA Open de España se ha mostrado muy comprometido con la descarbonización del evento. Para ello es importante establecer cada año nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora. Y, entre sus nuevos retos, destaca, por ejemplo, el uso de fertilizantes bio que 'ya existen, pero tenemos que empezar a utilizar'.

#### **OPINIONES**



Joaquín Mollinedo
Director general de RRII,
Comunicación y Marca de Acciona

«Hay que destacar la unidad en el golf y el gran secreto es que vamos todos juntos en la misma dirección para progresar en sostenibilidad»



Jorge Sagardoy
Director gerente de la Real
Federación Española de Golf

«Todos tenemos la aspiración de que este evento se convierta en un referente a nivel mundial no solo de excelencia deportiva sino de compromiso con ese impacto positivo de la sostenibilidad»



Gerard Tsobanian
CEO Madrid Trophy Promotion y
presidente de Acciona Open España

«Es importante establecer cada año nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora» BALONCESTO Liga Femenina

#### El amistoso del Celta Zorka Femxa en Aveiro, suspendido

**RAÚL RODRÍGUEZ** VIGO

Lo que debía ser una semana de tres partidos amistosos se ha quedado en tan solo dos tras la cancelación del encuentro que el Celta Zorka Femxa debía haber disputado ayer ante el Galitos. Estaba previsto que el encuentro se jugase en la localidad portuguesa de Aveiro. Las autoridades lusas han prohibido cualquier evento deportivo por la situación que han generado los incendios y la propia lógica indicó la conveniencia de la suspensión.

De esta manera, los planes del equipo vigués solamente han cambiado un poco, ya que la plantilla se desplazó ayer por la tarde directamente a Cáceres para medirse esta tarde, a partir de las 19:00 horas, a Al Qázeres, de LF Challenge. Tras el encuentro, el equipo volverá a Vigo, ya que el domingo disputará un nuevo partido en Pontevedra, ante el Spar Gran Canaria.

**FÚTBOL SALA** 

# El Bembrive ficha en O Morrazo

María Vidal y Sabela Tenreiro, de la ADFS Bueu, listas para debutar en Segunda División este sábado ante el Amarelle

REDACCIÓN

VIGO

El Bembrive FS comienza este fin de semana su quinta temporada consecutiva en la categoría de plata del fútbol sala español. Lo hará ante el descendido Amarelle en Vigo (19:30). Además de la apuesta por la cantera, el conjunto vigués que sigue dirigiendo "Pitu" García ha fichado a dos futbolistas de la ADFS Bueu, de 1ª Autonómica, María Vidal (cierreala) y Sabela Tenreiro (ala), canguesas ambas y de la misma generación, la del 98.

El presidente, Manuel Martínez, y Alberto Cameselle, enlace del primer equipo con la directiva, han presentado esta semana a ambas jugadoras a la alcaldesa pedánea, Patricia Otero. La Entidad Local Menor de Bembrive siempre ha valorado el impacto del equipo en categoría nacional para la parroquia viguesa.

Vidal ya pudo jugar Copa Galicia y Copa de la Reina con las verdes. Sabela se perdió ambos por lesión. Las dos trabajan (María, además, prepara oposiciones) y concilian sus hora-



Sabela Tenreiro, Patricia Otero (alcaldesa pedánea), Manuel Martínez (presidente) y María Vidal. // Faro

cente Álvarez, pista que ya conocían de haberse enfrentado al club vigués en autonómica. La secretaria técnica del club, Sofía Blanco, ha sido la encargada de sondear el mercado; de hecho, Vidal desveló que ya tuvo propuesta viguesa hace dos años.

"En la competición gallega hay buenas jugadoras que por circunstancias, no han podido saltar a la división nacional y ellas son un buen ejemplo", apuntaba Cameselle. La campaña pasada Vidal, "Marios con los entrenamientos en el Vi-riví", firmó 21 goles en 22 partidos, inglesa del Concello.

entre Liga y Copa.

Las dos morracenses se unen así a la goleadora del equipo, Claudia Martínez, "Clau", que también es de la otra orilla de la ría (Aldán, 1994). No son los únicos novedades. El club tramitó la ficha de la joven portera Inés Brianso (Vigo, 2009), que ha estado con Galicia Sub-16 y España Sub-15, procedente del Club Labor vigués, pero que estos días se encuentra en el Reino Unido con el programa de inmersión en lengua

BALONMANO

> División de Honor

#### Tres jugadoras del Orbe Zendal y una del Mecalia, con la selección

REDACCIÓN

VIGO

Los dos equipos gallegos que militan en la máxima categoría del balonmano español estarán representados en la próxima convocatoria de la selección. La lateral derecho del Mecalia Atlético Guardés Itziar Martínez ha sido convocada igual que tres jugadoras del Conservas Orbe Zendal Porriño: la lateral izquierdo Aitana Santomé, la extremo derecho Maider Barros y la polivalente Paulina Pérez Buforn, generalmente lateral derecho pero esta vez incluida como extremo por Ambros Martín.

Las tres participarán en las próximas jornadas de concentración de la selección española, que tendrán lugar en Castellón entre el 22 y el 28 de septiembre, aprovechando la semana internacional de parón en la Liga Guerreras Iberdrola. Se trata de la primera reunión tras los



FARO DE VIGO **DEPORTES** 47



palabras propias de la autobiografía, sino en las palabras ajenas. En las que hoy lo elogian y en las que la tristeza atraganta, callándolas. No se erige en coloso Virgilio González Barbeitos por sus récords, no solo al menos aunque los hubiese coleccionado gloriosos, sino en los que otros han logrado gracias a su tutela. Y más allá del crono, detenido para él al borde de los 83 años, trasciende Virgilio como pastor de cuerpos y almas. Durante décadas, en Madrid y en Vigo, sembró vocaciones y reparó dolores. Cuentan que le gustaba pasar desapercibido. Desprendía demasiada luz como para lograrlo. Ya ha comenzado a añorarlo José

Manuel Hermida, otro gigante, fabricante de lanzadores. Virgilio siempre se detenía junto a la jaula, cada vez que llegaba a Balaídos, para charlar. À veces, durante horas. Se habían visto por última vez en julio. "Era la nuestra una amistad muy grande, desde el año 91 que fuimos juntos a un campeonato en Pisa", describe. Las pistas cerraron en agosto. Hermida se imaginó a Virgilio en su paraíso gondomareño de Vilaza y luego, al llegar septiembre, dirigiendo la pretemporada de sus atletas en Castrelos.

-El día 29 ya lo felicitaré por su cumpleaños -se dijo.

No podrá. Por la mañana lo llamó el presidente del Celta, José Ángel Serantes, para anunciarle la desgracia. Un cáncer fulminante le había arrebatado en escasas semanas esa vitalidad que parecía inagotable. "Es lo que hay", se resigna Hermida, que le ha escrito una hermosa carta, remitida a la familia: No entiendo todavía y comprendo menos aún que nos dejes tan rápido y de manera silenciosa.

La sorpresa de Javier Álvarez Salgado ha sido similar. Había coincidido con él en el Gran Premio Cidade deVigo, "hace nada", mastica. "Ha sido un gran atleta, además de magnífico fisioterapeuta, y una gran persona, amable y cariñosa. Un número uno".

Álvarez Salgado conoce bien la trayectoria de este companero de generación, aunque sobre el tartán los separasen sus vueltas. Virgilio nació en Ponteareas en 1941 pero inmediatamente emigró a Girona con sus padres. Cuando regresó, ya a Vigo, había cumplido los 6 años. Luis Miró, de itinerario inverso, republicano catalán castigado al exilio interior, le descubrió el atletismo. Miró, renacentista del deporte, esculpió a Virgilio como velocista. Él y Rogelio Rivas, algo más joven, destacaron como joyas extrañas en aquella época bulliciosa, de prodigiosos fondistas como Carlos Pérez y el mismo Álvarez Salgado.

Virgilio y Rivas se alimentaron inicialmente de su común pujanza.Virgilio batió en cinco ocasiones el récord de España de 400 metros -de los 48'4 a los 47'5-y en esa distancia conquistó los títulos estatales de 1960 y 1961. Ya se había mudado como becado a la Residencia Moscardó, origen de la posterior Blume. En la segunda década de los años 60 se pasó al mediofondo con igual aprovechamiento: el cetro nacional en pista cubierta y al aire libre de 1967.

#### A décimas de los Juegos

Le faltó por culminar aquello de lo que sí ha podido presumir Rivas, que en los 100 lisos de Tokio adquirió el marchamo olímpico. Virgilio se había quedado a una décima de la mínima en los 400 para los Juegos de Roma y se quedó a dos décimas para la cita japonesa."La fortuna no ha sido tu aliada", le decía Hermida. Más de 25 veces internacional, doble plata en los Juegos del Mediterráneo, Virgilio ya no aspiró a Múnich. Había volcado su pasión en la enseñanza.

Inició esta nueva etapa en la capital de España, difundiendo su evangelio por los colegios y como entre-



Atletismo Español

Su fotografía preferida. "¿Qué foto te gustaría que pusiese?", le preguntó Jorge Bilbao a Virgilio. Estaba escribiendo Bilbao un libro sobre los "irrepetibles" del atletismo español -así se llama también el grupo de WhatsApp compartido por grandes leyendas, que la noticia conmocionó ayer-. El ponteareano escogió una publicada en la portada de la revista Atletismo Español. En la imagen, con el rostro crispado por el esfuerzo, Virgilio bate a Alberto Esteban en un campeonato de España.

nador de la sección atlética del Real Madrid, en la que había militado. También como responsable de la selección júnior. Viajó por el norte de Europa para adquirir conocimientos y se le tiene como el introductor en España del skipping. Entre sus pupilos predilectos se contó Alfredo Pérez Rubalcaba, excelente especialista en los 400 vallas, que llegaría a vicepresidente en el gobierno de Zapatero.Lo recuerda Alberto Salgado: "Nos contaba sus vivencias como atleta y como entrenador. Nos intentaba transmitir que creciésemos como deportistas y siempre nos inculcó que estudiásemos, que hiciésemos carrera, que no abandonásemos los estudios. Nos ponía el ejemplo de Rubalcaba".

Salgado figura en el puñado de chicos, apenas cinco incluyendo a su

primogénito, Ernesto, con los que Virgilio inició su grupo de entrenamiento en 1981, en las pistas de ceniza de O Carme. En este nuevo regreso a Vigo, Virgilio había comenzado a trabajar en un centro para personas con discapacidad en Torrecedeira. Pronto montaría su clínica de fisioterapia.

Salgado reconoce que al principio se produjo "un choque de cultura deportiva, de mentalidad. Él venía de dirigir al máximo nivel. Nosotros veníamos a practicar algo que era divertido, sin más". Virgilio consiguió finalmente contagiar"sus ideas de atletismo, que eran muy chulas". En pocos años aquel minúsculo núcleo de O Carme excedió los 40 miembros en las nuevas pistas de Balaídos.

"Su exigencia siempre era alta, entrenábamos mucho tiempo y muchos días. Era un referente para todos. Pasé por momentos de dificultad en los estudios y siempre me animó a que siguiera. Y en lo deportivo sigo ligado a esto por las cosas que Virgilio me transmitió", indica Salgado, técnico actual del Celta igual que Isma Costas, transido de pena: "Todavía no puedo asimilarlo. Solo puedo decir que estoy agradecido de haber sido su discípulo. Soy masajista y entrenador por su influencia".

La docencia de Virgilio cose cuatro décadas: Virginia Villar, José Ramón Rey, Lorena Vázquez, Javier Fidalgo, Carlos y Gonzalo Porto, Antía Martínez Queimaño, Yeray Gómez... Enrique Monroy, incluido en la lista, destaca: "Se llegó a convertir en el padre de muchos. Por muy pocas personas he tenido tanta admiración, respeto y cariño. Siempre compartía sus vivencias, historias, batallas... Nos enseñaba ambición y a ver la doble perspectiva de las cosas". A Alexandre Gutiérrez, que estuvo a sus órdenes brevemente de niño, le extrajo su plusmarca personal cuando lo retomó de adulto. "Tenía un método de entrenamiento tradicional, de dureza muscular y metabólica. Pero a sus atletas nos quería mucho y nos trataba como a hijos", refrenda el directivo céltico.

#### En la curva del 200

Aunque apacentó a sus miembros, nunca volvió Virgilio a reintegrarse en la estructura del club de su juventud. "Era muy independiente y le gustaba trabajar a su manera", explica Alexandre. David Abalde y Lía Caride cierran la nómina filial."Ha sido relevante hasta sus últimos días. Su imagen en la curva del 200 a la altura de la ría para que sus atletas no se dejasen ir en los últimos metros queda grabada para muchos", menciona David Posada, delegado federativo en Vigo, que testimonia su "respeto y afecto". El presidente de la Gallega, Iván San Martín, lo eleva como "unha das figuras más destacadas do atletismo galego. Deixa unha profunda e imborrable pegada".

Virgilio se fue sabiéndose querido. Sus discípulos lo homenajearon el año pasado. Esta tarde (17:00) se le dedicará una misa rezada en Vigomemorial y sus restos serán incinerados. Mañana (16:45) se oficiará su funeral en Santa María de Vilaza. Después empezará la ingrata tarea de acostumbrarse a vivir sin él. "Pensábamos que iba a ser eterno", se lamenta Isma Costas. En realidad lo es.

NAME OF

KITTITT

**ALOUILERES** CASAS **PISOS SOLARES Y TERRENOS** FINCAS TRASPASOS **NAVES Y ALMACENES** LOCALES **VENTA DE NEGOCIOS** 10 INMOBILIARIAS AUTOMÓVILES CAMIONES 13 MOTOS COCHES CON CHOFER 15 **COCHES SIN CHOFER** 

> Y TRANSPORTES **DESEAN TRABAJO**

16

MUDANZAS

18 OFERTAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN

> 19 COMPRAS VARIAS

**VENTAS VARIAS** 

**ALOJAMIENTO** 

NÁUTICA 23

HOGAR

25 **ACADEMIAS** PROFESIONALES

ENSEÑANZA

26 VIAJES

30 **ASTROLOGÍA Y TAROT** 

> 31 PRESTAMOS

GENCIAS MATRIMONIALES

33 SERVICIOS MÉDICOS

35

ANIMALES 36 MÚSICA

37 PÉRDIDAS Y HALLAZGOS

> 38 DETECTIVES

**ALQUILERES** 

BUSCAMOS piso en alquiler, 2 habitaciones. Vi-

go. 688293611.

ARAGON 3 dormitorios. Garaje. Vacio. 605798093.

PISO estudiantes. 2 habitaciones. 2 baños. 663402430.

ESTUDIO, Urzaiz, 25. Nuevo, Amueblado, 600 comunidad incluida. 661900184.

**PISOS** 

BOUZAS 2 salones. 5 habitaciones. Exterior. 670043634.

> 6 **TRASPASOS**

TRASPASO Estanço, Porriño. 50.000 euros. Luis. 691339886.

TRASPASO Café-Bar, ca-Ile Padre Feijóo, frente nuevos Juzgados. Excepcional ocasión. Por enfermedad. 606468945.

LOCALES

VENDO local alguilado, zona Miñoca Florida. Rentabilidad 6% durante 10 años. 637559902.

16 **MUDANZAS Y** TRANSPORTES

MUDANZAS Manuel. Limpieza. Rapidez. Económicos. 635852600.

DESEAN

TRABAJO

OFRECESE asistenta ho-

gar responsable para lim-

pieza, 3 o 4 mañanas, 3 o

4 horas, zona Vigo. Infor-

CUIDADOR mayores, de-

pendientes, domicilio. Ex-

periencia, disponibilidad.

INTERNA. Cuidado mayo-

res, hogar, niños. Respon-

18

**OFERTAS DE** 

**EMPLEO Y** 

**FORMACIÓN** 

SE NECESITA

EMPLEADA

**DE HOGAR** 

EN RÉGIMEN INTERNO

PARA VIVIENDA

EN MADRID

referencias contrastables.

Interesadas enviar curriculum a:

nundointerna2022@gmail.com

o llamar al 608 02 54 52

PELUQUERIA Borgia Ca-

beli, selecciona Oficial.

SE necesita peluquera con

experiencia. Contrato inde-

PORRIÑO. Necesitase co-

cinero o cocinera.

**NECESITAMOS** personal

ASADOR Faneco, Parque

forestal Beade busca per-

sonal de cocina y sala.

Enviar CV: vigoeoscatro

PELUQUERIA selecciona

personal en Vigo. Jornada

completa. Buenas condi-

ciones. 661376948.

elementos@gmail.com

descarga.

finido. 610212661

986336720

615428857.

986244885. 629253760.

Importante salario.

sable, 666747872.

mes. 658232647.

641081305

**VENTAS VARIAS** 

20

LENA Seca, Carballo ou eucalipto, portes gratis. 678995129.

CAMION de 3.500 Kg. Leña seca. Carballo y eucalipto. 200 euros. Portes gratis. 636906073.

MOVILHOME. 35 metros. Totalmente equipado. 23.000 euros. 609575218.

> 23 HOGAR

VIEIRA Pereira. Construcción, obras y reformas. Especializados en tejados. paneles sandwich, SATE, albañilería en general. Servicio garantizado. Presupuesto sin compromiso. 611064001, vieira.btp@ gmail.com

26

VIAJES

OPORTO 22 septiembre. 30 euros. 606545139.

SAN Froilan, 6 octubre, 30 euros. 606545139.

> 30 **ASTROLOGÍA**

Y TAROT

TAROTISTA. Limpiezas, parejas, negocios, problefamiliares. 667634858.

SE echan cartas. Se hacen limpiezas. 986621450.

31

APROBAR OPOSICIONES

91 PLAZAS

IOEP 2020, 2021 v 20221

ILLÁMANOS! 986 211 295

IAPROVECHA ESTA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA CONSEGUIR TU PLAZA EN VIGO!

Consulta aquí toda la información que

necesitas saber

**PRÉSTAMOS** 

DINERO rápido. Consulta gratuita. Asesoramiento independiente, 676709716.

32

**AGENCIAS** MATRIMONIALES

FUNCIONARIO joven busca relación con chica. 602452118.

34

**VARIOS** 

KASSANDRA. Masajista colombiana. Especial mamasculino. 665994728.

FISIOTERAPEUTA titulada. Masajes relajantes, 25 euros. 627311035.

PONTEAREAS. Lucero. Bianca, Jenny. Nuevas masajistas. 660207718.

TRANIS. Sarah. Masajista agradable. Permanente. Vigo. 623412805.

KARLIÑA Brasileña, Masajista relajante, muy agradable. 611285189.

LUKAS. Masaje completo. Placer total. Discreción. Permanente. Vigo. 613355535.

PRÓXIMA CONVOCATORIA VIGO

Administrativo · Auxiliar Administrativo · Subalterno · Técn. de gestión Y MUCHAS MÁS!

> JENNY. Masajista cubana. Agradable 28 años. 640336921.

MASAJISTA gallega. Masajes completos. Déjate llevar. 692527952.

PORRIÑO. Camila brasileña. Masajista. Experiencia. Novedad. 631174601.

35 años. Solo masaje. Relax total, Camilla, Particular. Económico. Cita, 674232333.

RAQUEL. Masaje en camilla completo. Económico. 602826715.

PORRINO Tranis Mexicana. Masajes completos. Media hora 613589985

CONCHI. Gallega. Masajes placenteros. Trato agradable. 676448634.

AUTENTICA masajista, 60 años, experiencia, sabiduría. 602321620.

ISIGUENOS! ROCIO. Madrileña. 22 años, en prácticas. Nueva en tú ciudad. 613205080. Cabina climatizada.

**ACADEMIA POSTAL3** 

TRANIS. Femenina, Masaje completo. Permanentemente, Sola, 603459867.

SALVATERRA Latina masajes profesionales completos, 614218440.

PORRINO. Cristina la auténtica. Viva mejor. 669274888

CAMILA. 30 euros. Masaje relajante. Independiente. 622411655.

GLORIA. Realizo excelentes masajes completos. Vigo. 623232481.

CRISTAL. Nuevas masajistas, Ana, Debora, Clara. 661080738. 986228010.

MASAJES relajantes, especiales, completos. Parti-Económico. 655729032.

36

MÚSICA

SE necesita cantante masculino-femenino, batería, técnico 649871515.

Precio por palabra: de lunes a sábado, 0.55 euros + IVA: domingos y festivos, 0.70 euros + IVA. Inserción mínima, 7 palabras.

Existen unas normas para el conteo de palabras en esta sección a disposición de todas aquellas personas que lo soliciten en cualquiera de nuestras oficinas o delegaciones comerciales. Se admiten en agencias de publicidad, delegaciones y corresponsalías de Faro de Vigo. En nuestras oficinas de Policarpo Sanz, 22 Vigo, de lunes a viernes, mañana de 09.00 a 14.00.

Teléfono: 986 43 43 44

# Erp publicidad TRAMITAMOS ANUNCIOS en FARO DE VIGO 3 986 43 15 08



EL SEÑOR

# Don Fernando Pérez Soto

"LOLO"

FALLECIO CRISTIANAMENTE EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LOS 70 AÑOS DE EDAD, CONFORTADO CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

— D. E. P. —

Sus padres, Roberto Pérez Fontenla (†) y Dolores Soto González (†); hermanos, Roberto (†), Dolores Olga, Mª Luz y José Antonio Pérez Soto; hermanos políticos, Jorge y Juan Carlos; sobrinos, David, María (†), Marta y Juan Carlos; primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma. HOY JUEVES, día 19, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, se celebrará la liturgia de la palabra en la capilla del tanatorio de Candeán, y a las CINCO Y MEDIA, se procederá a su inhumación en el cementerio parroquial de Alcabre.

ALIANZA ESPAÑOLA, S.A. DE SEGUROS - TELF.: 986 443 446

Vigo, 19 septiembre de 2024

PRIMER ANIVERSARIO

### Charlene Fernández Lago

Tu hija nunca olvidará

EL SEÑOR

# Don Virgilio González Barbeitos

Querido entrenador, gran atleta y experto fisioterapeuta

FALLECIO EN EL DIA DE AYER, A LOS 82 AÑOS DE EDAD

— D. E. P. —

Esposa, Pilar Moreira Gonda; hijos, Ernesto, Bernardo, Luz y David; nietos, Cayetana y Manuel; y demás familia.

Os agradecemos que nos acompañéis en su despedida, asistiendo a la Misa Rezada que se celebrará HOY JUEVES, a las CINCO de la tarde, en la capilla del tanatorio Vigomemorial y a continuación se procederá a la incineración en las instalaciones del citado centro. El funeral por su eterno descanso se oficiará MAÑANA VIERNES, a las CINCO MENOS CUARTO de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Vilaza (Gondomar); favores por los cuales les anticipan las más expresivas gracias.

Sala de velaciones nº 8 del tanatorio Vigomemorial.

VIGOMEMORIAL 986 26 52 80

Vigo, 19 de septiembre de 2024

## D.<sup>a</sup> Prudencia Rodríguez Couñago

(Vda. de Luis Pereira Casal)

FALLECIO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LOS 89 AÑOS DE EDAD - D. E. P. -

Su hija, Lucila Pereira Rodríguez; nieta, Lucila; nieto político, Jose; hermanos, Genaro, Joaquín (†), Martín, Lino y Manolo; hermanas políticas, Flora, Mercedes (†), Maruja (†), Pura, Sefa, Marina y Josefa; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción, que tendrá lugar HOY JUEVES, día 19, a las SIETE de la tarde, desde la sala nº 3 del tanatorio Tanamañó de Redondela, a la iglesia parroquial de Santa María de Reboreda, donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y a continuación su inhumación en el cementerio de la parroquia.

Reboreda - Redondela, 19 de septiembre de 2024 SERVICIOS FUNERARIOS TANAMAÑO - REDONDELA TIF.: 986 402619 DKV SEGUROS

EL SEÑOR

## Don José Juan Barros Maceiras

FALLECIO EL DIA DE AYER, A LOS 77 AÑOS DE EDAD, CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS

— D. E. P. ———

Su esposa, María Dolores Carrera Lago; hermanos políticos, Jesús Carrera y Mari Fe Fernández; ahijadas, Laura y Alba Rivas; amigos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción que tendrá lugar HOY JUEVES, a las CINCO MENOS CUARTO de la tarde, desde la sala nº 5 del tanatorio Vigomemorial al cementerio municipal de Lavadores, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral por su eterno descanso tendrá lugar a continuación, a las SEIS Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Lavadores; favores por los que anticipan gracias.

Lavadores-Vigo, 19 de septiembre de 2024

VIGOMEMORIAL TLF 986 265 280 LA FE COMPAÑIA DE SEGUROS

LA SEÑORA

#### D.<sup>a</sup> María Ricón Freaza

"MARUJA"

FALLECIO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LOS 88 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA B.A. DE SU SANTIDAD

— D. E. P. —

Su hija, María Teresa Ricón Freaza; hijo político, Javi; nietos, Fran, Marta y Bea; hermanos, Hortensia (†), Fernando (†), Celia y Josefa; sobrinos, Mucha, Mari, Rocio, Juan, Loli, Alvaro y Fernando (†); hermanos políticos, primos y

RUEGAN una oración por su alma. Salida tanatorio: HOY JUEVES, día 19, a las CINCO de la tarde. Funeral: a continuación. Iglesia: Santa María de Reboreda. Inhumación: cementerio parroquial de Reboreda.

El velatorio se encuentra en la sala 4 del tanatorio de Tanamañó.

Reboreda-Redondela, 19 de septiembre de 2024

ALBIA PONTEVEDRA, TIF: 986 859214

## Jorge Guillerna González

FALLECIO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE, A LOS 49 AÑOS

——— D. E. P. ———

Su esposa, Sabela; hijos, Pablo y Antón; madre, Isabel Guillerna; madre política, Rosa Ron; padre político, Alvaro Fernández; hermanos políticos, Olaia y Jose, Alvaro y Patricia; tíos, Miguel y María Jesús y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la liturgia que, por su eterno descanso, se celebrará HOY, a las CINCO Y CUARTO de la tarde, en la capilla del tanatorio de Emorvisa y seguidamente, a la conducción de sus restos mortales al cementerio de San Pedro de Matamá, donde recibirá sepultura; así como al funeral que se oficiará en su memoria MAÑANA VIERNES, día 20, a las OCHO Y CUARTO de la tarde, en la capilla de Las Trinitarias (calle Ecuador, no 19).

Sala de velación nº 1 del tanatorio de Emorvisa.

EMORVISA, 986 212301

Vigo, 19 de septiembre de 2024

EL SENOR

## D. José Groba Docampo

"Pepe do Agro"

FALLECIO EN EL DIA DE AYER, A LOS 86 AÑOS DE EDAD. CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS

— D. E. P. —

Esposa, Carmen Míguez Rodríguez; hija, Rosa María Groba Míguez;

nietas, Karina y Olalla Rodríguez Groba; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción de

sus restos mortales que tendrá lugar HOY JUEVES, a las CINCO Y CUARTO de la tarde, desde la sala nº 2 del tanatorio Louriñamemorial a la iglesia parroquial de San Miguel de Pereiras, donde por su eterno descanso se celebrarán los funerales de cuerpo presente. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la citada parroquia; favores por los cuales les anticipan las más expresivas gracias.

LOURIÑAMEMORIAL TELF. 986 265 280

Pereiras-Mos, 19 de septiembre de 2024

## Doña Flora Mallo García

LA SEÑORA

Viuda de Don Juan Vila Fernández

FALLECIO CRISTIANAMENTE AYER, A LOS 87 AÑOS DE EDAD

——— D. E. P. ———

Su hijo, Juan Manuel Vila Mallo (†); hija política, Catherine Domegan; nietos, Samuel y Ana Domegan Vila; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la liturgia de la palabra que, por su eterno descanso, se celebrará HOY, a las SIETE de la tarde, en la capilla del tanatorio de Emorvisa, previa a la incineración de sus restos mortales en dicho tanatorio; favores por los cuales les anticipan gracias.

Sala de velaciones nº 10 de Emorvisa (Pereiró).

Vigo, a 19 de septiembre de 2024

EL SEÑOR

## L D. Francisco Juan Veiga Bouzón

(PACO)

FALLECIO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. A LOS 72 AÑOS DE EDAD - D. E. P. -

Su esposa, Trinidad Villa Millán; hijos, Miguel Angel, Mª Soledad y Francisco; hijos políticos, Sonia, Oscar y Laura; nietos, Nerea, Yoel, Paula, Mónica y Jorge; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción, que tendrá lugar HOY JUEVES, día 19, a las SEIS MENOS CUARTO de la tarde, desde la sala nº 6 del tanatorio Tanamañó de Redondela, a la iglesia parroquial de San Salvador de Louredo, donde a las SEIS se celebrará el funeral por su eterno descanso y a continuación, su inhumación en el cementerio de la parroquia.

Louredo-Mos, 19 de septiembre de 2024

SERVICIOS FUNERARIOS TANAMAÑO - REDONDELA .Tif.: 986 402619 DKV SEGUROS

EMORVISA, 986 212301

t

EL SEÑOR

## Don Manuel Pérez Soto

"O Né"

FALLECIO CRISTIANAMENTE EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE, A LOS 80 AÑOS DE EDAD

— D. E. P. –

Sus hermanos, María Dolores (†), Angela y Jesús; hermanos políticos, Octavio (†), Herminio (†) y Gloria; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar HOY JUEVES, a las CINCO Y CUARTO de la tarde, desde el Tanatorio del Miñor (sala nº 2) al Templo Votivo del Mar de Panxón, donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente, a su inhumación en el cementerio de la citada parroquia. Favores por los que anticipan gracias.

TANATORIO DEL MIÑOR Sabaris-Baiona Tfno.: 629 41 61 21 - 606 33 55 44

Panxón (Nigrán), 19 de septiembre de 2024

†

EMORVISA, 986 212301

LA SEÑORA

## Doña Pilar Berrueta Martínez

Viuda de don Julián García

FALLECIO CRISTIANAMENTE AYER, A LOS 96 AÑOS DE EDAD

D. E. P.

Su hijo, Julián; hija política, Inés; nieta, Amanda; nieto político, Pablo; bisnieto, Julen; hermana política, Eloína; sobrinos, Iñaki, Mª Angeles y Belén; primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la liturgia de la palabra que, por su eterno descanso, se celebrará HOY, a las SEIS de la tarde, en la capilla del tanatorio de Emorvisa, previa a la incineración de sus restos mortales en dicho tanatorio; favores por los cuales les anticipan gracias.

Nuestro agradecimiento a Doral Residencias.

Sala de velaciones nº 5 de Emorvisa (Pereiró).

Vigo, a 19 de septiembre de 2024

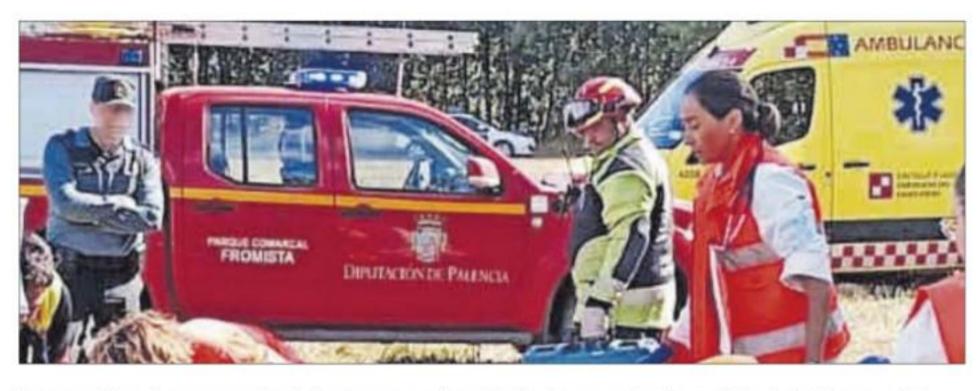

Los servicios de emergencias intervienen en el accidente de una avioneta en Abia de las Torres. // 112

# Una fallecida y un herido grave al caerse una avioneta en Palencia

Una alumna alemana de una escuela privada de pilotos perdió la vida y su instructor, de Bangladesh, fue trasladado al hospital

EFE PALENCIA

Una alumna de una escuela de pilotos ha fallecido y su instructor ha resultado herido grave al estrellarse contra el suelo una avioneta en la que viajaban en Abia de las Torres (Palencia), según informó el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y la Guardia Civil.

La avioneta realizaba un vuelo de instrucción y pertenece a la empresa FLyBy, una escuela privada de formación de pilotos con sede en el aeropuerto de Burgos de donde despegó ayer por la mañana.

En su interior viajaban el instructor, un hombre de 32 años de Bangladesh que ha resultado herido grave, y la alumna, una mujer de 20 años de nacionalisd alemana, según informaron fuentes del aeropuerto de Burgos y de la Subdelegación del Gobierno de Bur-

El aeropuerto y el Servicio de Búsqueda y Rescate Aéreo (SAR) del Ejército del Aire han sido los que han avisado de la desaparición de esta avioneta entre la localidad palentina de Osorno y el límite con la provincia de Burgos, en torno al kilómetro 106 de la autovía A-231.

#### Búsqueda

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido la búsqueda de la aeronave y ha dado aviso a la Guardia Civil (COS) de Palencia y Burgos, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

Además, el centro coordinador de emergencias envió a la zona el helicóptero de rescate de la Junta; y el SAR, uno de sus helicópteros.

Tras unos minutos de búsqueda, el helicóptero de rescate de la Junta localizó la avioneta siniestrada en una tierra de labor junto al río Valdavia, a unos 600 metros al norte de la localidad de Abia de las Torres, con uno de sus ocupantes fallecido y otro, herido gra-

Emergencias Sanitarias activó un helicóptero sanitario y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Osorno que se desplazó al lugar.

# Procesan a un exenfermero jesuita de Barcelona por agresión sexual a menores

Cuatro exalumnas del colegio de Casp lo denunciaron en los años 2000 y 2001

J.G. ALBALAT BARCELONA

Un juez de Barcelona ha procesado por un presunto delito de agresión sexual a menor de edad al religioso exenfermero religioso del centro escolar Jesuitas de Casp de Barcelona Amado A., de 79 años, según han confirmado a El Periódico fuentes jurídicas. El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha convertido en un sumario la investigación abierta en 2023 por las denuncias presentadas por exalumnas de la escuela. Este miércoles, el acusado compareció en los juzgados para que el juez le comunicara su procesamiento por un delito, aunque, tanto la fiscalía como la acusación particular, consideran que se cometieron dos, por lo que presentaron en su día un recurso.

Amado A., según las mismas fuentes, se ha acogido a su derecho a no declarar tras la notificación de su procesamiento. Ahora faltará saber si se le amplía o no nuevas imputaciones. Las denuncias que presentaron las primeras cuatro exalumnas de la escuela se remontan a los años 2000 y 2001, cuando las víctimas tenían entre seis y ocho años.

El entonces enfermero, según la denuncia de las exestudiantes, en la actualidad mayores de edad, se aprovechaba que las alumnas acudían a la enfermería de la escuela para hacer la revisión anual para realizarles tocamientos. Sin embargo, una de ellas, no solo relató esta acción, sino que detalló que el acusado le había introducido un dedo. La forma de actuar del ahora procesado que describen las afectadas era similar a todos los casos. El religioso siempre ha negado las acusaciones.

#### A punto de prescribir

La primera denunciante, la que permitió incoar el procedimiento penal, denunció el pasado julio en una comisaría de la Policía Nacional porque se encontraba fuera de Catalunya. La investigación se salvó por los pelos, al percatarse la fiscal que por dos días los hechos no estaban prescritos, lo que habría impedido iniciar las pesquisas. La segunda víctima denunció en septiembre ante la policía y las otras tres después ante la fiscalía.

No es la primera vez que los jesuitas de este centro educativo de Casp de Barcelona se ven envueltos en casos de abusos sexuales.



# Un médico catalán opera de un tumor en el riñón a 8.000 kilómetros de distancia

RAFA SARDIÑA BARCELONA

La cirugía robótica ha revolucionado el tratamiento de las enfermedades. El pasado 11 de septiembre, desde una sala del Palacio de Congresos de Burdeos (Francia), el doctor Alberto Breda, jefe de Urología Oncológica y del Equipo quirúrgico de Trasplante Renal de la Fundació Puigvert, realizó con éxito la primera nefrectomía robótica transcontinental realizada desde Europa a Asia a un hombre de 37 años con un tumor de riñón de 3,5 cm y situado a 8.264 km de distancia.

EL GRAN BAZAR J. L. BANGO

#### **CRUCIGRAMA**

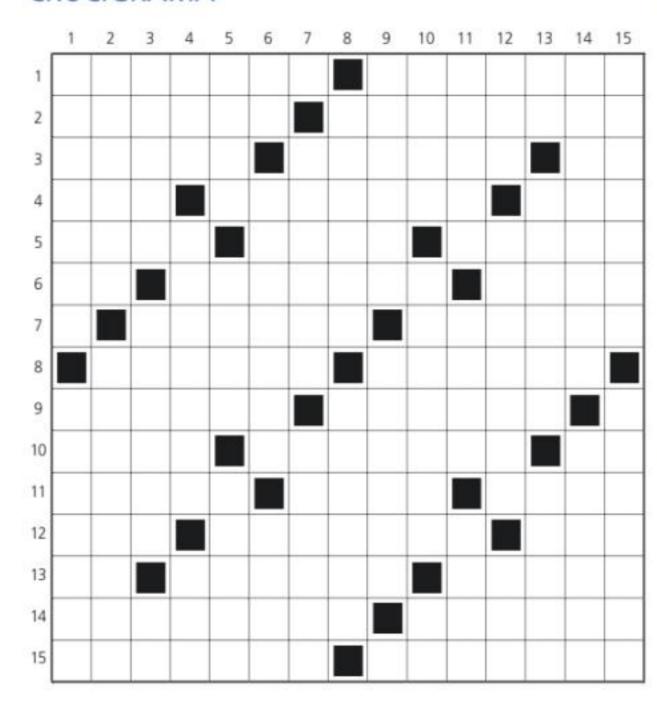

HORIZONTALES.-1: Sacos largos y estrechos. Hombre que se gana la vida llevando recados o transportando bultos de un punto a otro.-2: Fallecimientos. Hecho con arcilla.-3: Relativo a la zona. Cáncer. Abreviatura de tamen.-4: Primero. Andar de farra, divertirse. Prefijo que significa bajo o debajo de.-5: Ceda voluntariamente su sangre con destino a personas que la necesitan. Descifrar un escrito. Turbar, interrumpir, frustrar algo halagüeño o alegre.-6: Campeón. Los que, los cuales. Relevador.-7: Símbolo del azufre. Aparecía, brotaba. Cordillera montañosa considerada la frontera entre Europa y Asia.-8: Utensilios para desenredar y componer el pelo. Recién nacidas.-9: Vallar, tapiar. Acciones de parir. En romanos, cien.-10: Espacio de tierra comprendido entre ciertos límites. Tildes. Símbolo del tantalio.-11: Ave corredora americana. Marcharte. Sujetan con ligaduras o nudos.-12: Se dirigía a un lugar. Violenta exaltación y perturbación del ánimo. Metal precioso.-13: Afirmación. Guarnición que queda colgando a los extremos de algunas ropas, a modo de fleco. Extremo u orilla de algo.-14: Perseverante. Subirse encima de algo.-15: Pólipo solitario antozoo, que vive fijo sobre las rocas marinas. Gitano.

VERTICALES.- 1: Obstinadas, testarudas. Persona que asiste a un balneario.-2: Fertilizantes. Felicitación.-3: Tela de hilo muy ligera, clara y fuertemente engomada. Apacible, sosegada. Tengo conocimiento de algo.-4: Letra griega. Ecuanimidad. Prefijo que significa reunión, cooperación o agregación.-5: Deporte de origen escocés. Caja para depositar el voto. Satisfecho, alegre, contento.-6: Símbolo del osmio. Dotada de alas. Carcajean.-7: Abreviatura de Sur. Tenéis por cierto algo. Pone la tapa a un recipiente.-8: Carenado. Mercado del ganado de cerda.-9: Produzca, cause algo. Cubierta que se pone en la mesa para comer. Símbolo del carbono.-10: Caja de madera sin forrar y con tapa llana. Casualidades, azares. Apócope de mío.-11: Relata. Hecho pedazos. Lago pirenaico.-12: Poseedor de algo. Que en su superficie forma granos con alguna regularidad. Organización humanitaria.-13: Letra griega. Pisos de los zapatos. Masa de harina con otros ingredientes, de forma redonda, que se cuece a fuego lento.-14: Presentes, contemporáneos. Emplear demasiado tiempo en hacer algo.-15: Palabras que designan o identifican seres animados o inanimados. Hombre que trajina con una canoa.

#### SOPA DE LETRAS

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.

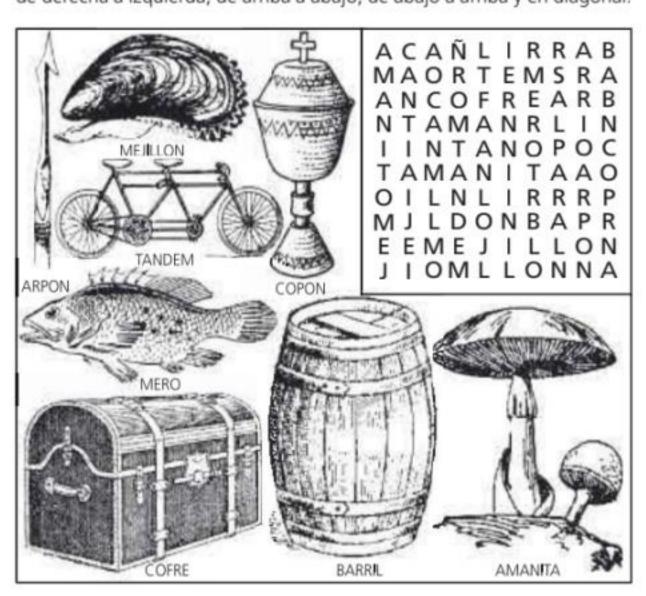

#### **AJEDREZ**

# 

Blancas: Sisniega. Negras: Acevedo. Blancas juegan y ganan.

#### **JEROGLÍFICO**

- ¿Cuántas pongo en algún cajón?



#### SUDOKU

| 9 |   |   | 8 | 4 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7 |   | 2 |   | 1 | 3 |   |   |
|   | 3 |   | 9 |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   | 1 |   |   |   | 4 |   |
|   |   | 8 |   |   |   | 2 |   |   |
|   |   | 8 |   | 8 |   | 7 |   |   |
|   |   | 1 |   |   | 2 |   | 5 |   |
|   | 9 |   |   |   |   | 6 |   | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

#### OLAFO EL VIKINGO POR CHRIS BROWNE





#### **AUTODEFINIDO**

| PATOSO<br>MAMÍ-<br>FEROS<br>MARINOS       | ٧ | PRECIADO<br>VENDE-<br>DOR DE<br>TORTILLAS | Ÿ                                 | VIENTO<br>PERDER<br>EL EQUI-<br>LIBRIO | ٧                                        | LO DE AHÍ<br>PERCIBÍA<br>EL SONIDO | Ÿ                  |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>&gt;</b>                               |   | ٧                                         |                                   | ٧                                      |                                          | ¥                                  |                    |
| LUGAR PA-<br>RA TOMAR<br>EL SOL<br>ACEDÍA | > |                                           |                                   |                                        |                                          |                                    |                    |
|                                           |   |                                           |                                   |                                        |                                          |                                    | ENUNCIAR<br>FRASES |
| ATASCA<br>MEM-<br>BRANA<br>OCULAR         | > |                                           |                                   |                                        |                                          | FLÚOR<br>ORNATO,<br>ATAVÍO         | <b>≻</b> ¥         |
| >                                         |   |                                           |                                   | HOGAR,<br>FOGÓN<br>VÍA<br>PÚBLICA      | *                                        | ¥                                  |                    |
| CUA-<br>DERNO<br>CLORURO<br>SÓDICO        | * |                                           |                                   | ٧                                      | CONCEDE<br>INCURSIÓN<br>MILITAR<br>AÉREA | <b>&gt;</b>                        |                    |
| •                                         |   |                                           | ARGOLLAS<br>AUTOMÓ-<br>VIL INGLÉS | >                                      | *                                        |                                    |                    |
| MANI-<br>FIESTE<br>PARECIDA<br>AL CORAL   | > |                                           | *                                 |                                        |                                          |                                    |                    |
| CONO-<br>CEDOR                            | > |                                           |                                   |                                        |                                          |                                    |                    |

#### **SOLUCIONES**

#### CRUCIGRAMA

Horizontales.-1: Talegos. Ganapán.-2: Óbitos. Cerámico.-3: Zonal. Cancro. TM.-4: Uno. Farrear. Sub.-5: Done. Leer. Aguar.-6: As. Quiene.s Relé.-7: S. Surgía. Urales.-8: Peines. Meonas.-9: Bardar. Partos. C.-10: Área. Acentos. Ta.-11: Ñandú. Irte. Atan.-12: Iba. Frenesí. Oro.-13: Sí. Cairel. Borde.-14: Tesonero. Montar.-15: Anémona. Cíngaro.

Verticales.-1: Tozudas. Bañista.-2: Abonos. Parabién.-3: Linón. Serena. Sé.-4: Eta. Equidad. Com.-5: Golf. Urna. Ufano.-6: Os. Alígera. Ríen.-7: S. Creéis. Cierra.-8: Carena. Perneo.-9: Genere. Mantel. C.-10: Arca. Suertes. Mi.-11: Narra. Roto. Ibón.-12: Amo. Granosa. ONG.-13: Pi. Suelas. Torta.-14: Actuales. Tardar.-15: Nombres. Canoero.

#### AUTODEFINIDO

Sólo horizontales.-1: D. V. T. E.-2: Cetáceos.-3: Solario.-4: Agriera.-5: Atora. F.-6: Iris. Lar.-7: Bloc. Da.-8: Cal. Aros.-9: Declare.-10: Coralina.-11: Sabedor.

#### **AJEDREZ**

1-Axg7, Txg7; 2-Dxe6+, Rh8; 3-Dxd7, Axd7; 4-Txf8+

#### JEROGLÍFICO

-Dos en éste. (dos enes; te)

| 5 | 0 | P/ | AI | DE | L | ΕT | ΓR | A! | S |  |
|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|--|
| A | C | A  | L  | U  | 1 | R  | R  | A  | В |  |
| M | A | 0  | R  | Ť  | E | M  | 5  | R  | A |  |
| A | N | C  | 0  | F  | R | 8  | A  | R  | В |  |
|   |   | A  |    |    |   |    |    |    |   |  |
| 1 | 1 | N  | я  | A  | N | o  | P  | 0  | C |  |
|   |   | M  |    |    |   |    |    |    |   |  |
| 0 | 1 | L  | N  | L  | 1 | R  | R  | R  | P |  |
|   |   | L  |    |    |   |    |    |    |   |  |
|   |   | M  |    |    |   |    |    |    |   |  |
| 1 | 1 | 0  | M  | L  | L | 0  | N  | N  | A |  |

| 1 | 6 | 8 | 4 | 3  | 5 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 6 | 1  | 3 | 8 | I |
| 3 | 2 | 9 | 7 | 5  | 1 | 8 | i |
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6  | 8 | 4 | ì |
| 6 | 8 | 7 | 3 | 4  | 2 | 9 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 8 | 9  | 7 | 1 | İ |
| 8 | 1 | 3 | 9 | 2  | 4 | 5 | 1 |
| 9 | 7 | 4 | 5 | 18 | 6 | 3 | ľ |

5|4|3 6 1|7 9 2|8

SUDOKU

# TVE vuelve a debatir en "59 segundos" con Gemma Nierga como presentadora

El mítico programa de La 1 regresa esta noche (22.50 horas), doce años después, con la periodista catalana al frente y novedades como una mayor participación del público

INÉS ÁLVAREZ BARCELONA

Hace 20 años se estrenó en TVE un programa de máxima actualidad en prime time en el que los tertulianos tenían solo 59 segundos para exponer sus argumentos. No es que Mamen Mendizábal, la presentadora, les sacara el látigo, sino que pasado ese casi minuto el micrófono descendía y se quedaban sin voz.Y debían esperar pacientemente a su próximo turno. Luego se encargaron del espacio María Casado y Ana Pastor, y este sumó ocho temporadas, cerca de 300 programas, 1.500 invitados y audiencias de hasta el 30% de la cuota de pantalla. A partir de hoy, día 19 (22.50 horas), el mítico espacio de debate "59 segundos" regresa a La 1 con la periodista catalana Gemma Nierga al frente y con una mayor participación del público, tanto el que está en el plató como el que lo ve desde su casa.

El espacio, que se caracterizó por ofrecer un debate político plural, ágil, vivo y dinámico, vuelve renovado, pero sin perder su esencia. Cada semana habrá 12 tertulianos que contarán con ese tiempo para exponer su opinión sobre el tema tratado, invitados de todos los ámbitos, pero siempre relacionados con los temas de la actualidad (de la más rabiosa actualidad, ya que



Gemma Niega se estrena esta noche al frente de "59 segundos". // RTVE

al ser el espacio en directo permite recogerlos). E incidiendo especialmente en el aspecto social. El primer programa, el de hoy, tiene un invitado que promete: el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, además de Andreu Buenafuente y Berto Romero, presentadores de la 72ª edición del Festival de San Sebastián.

Tras entrevistarlos Nierga, se someterán a las preguntas de los colaboradores y del público. Porque esas 185 personas presentes en las gradas del Centre de Producció de RTVE-Sant Cugat, donde se hace, también podrán dar su opinión. Sometidos eso sí al límite de esos 59 segundos. Lo que hace el debate muy dinámico y participativo. No obstante, Nierga, presentadora desde hace cinco temporadas de "Café d'idees", en La 2 en catalán y en Ràdio 4, que con "59 segundos" regresa al prime time, apunta: "Queremos que el discurso sea profundo, pero breve". Pero, "si alguno queda a medias y necesitamos un matiz,podré decir 59 segundos más y que suba el micro", aclara.

Entre esos colaboradores, que irán rotando cada semana, se encuentran expolíticos como el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la exministra Celia Lobos; periodistas y analistas como Pedro J. Ramírez, Luz Sánchez-Mellado, María Claver, Carlos Cue, Verónica Fumanal, Marta Nebot, Esther Palomera, Valeria Vegas, Fátima Iglesias y Màrius Carol, pero también acudirán artistas, deportistas... que tengan algo que decir. Pedro J. Ramírez, que participó en las anteriores ediciones, regresa aceptando un arriesgado reto: "Le hemos propuesto un juego: ¿te atreves a enfrentarte a tu propia opinión de hace 20 años?", cuenta Nierga. Y se verá si sigue manteniendo lo que pensaba sobre el matrimonio homosexual.

#### El ministro de Transportes, Óscar Puente, participa en la primera emisión

Otro aspecto actualizado es el plató. "Visualmente, el programa es muy atractivo", dice con orgullo su presentadora. La enorme mesa blanca, que contrasta con el fondo azulón, contiene un enorme reloj que muestra los segundos hasta completar los 59 de rigor. Algo que se puede ver muy bien desde casa con los planos cenitales (tomados desde arriba). No obstante, los tertulianos no podrán hacerse los despistados, porque cuando falten 10 segundos para que finalice su turno se pone en rojo.

#### INÉS ÁLVAREZ BARCELONA

En la primera temporada empezó a explotar su perfil de 'señora de...', mostrando sin tapujos (presumiendo, vamos) lo bien que se vive siendo la novia de Cristiano a cambio de ser un ama de casa perfecta y una madre entregada a sus hasta entonces cuatro hijos. Mostrar sin reparos tanto lujo y que lo contara en plan: "yo, flipo, tía", la hacían arrebatadora. Y ahí empezó el fenómeno. En la segunda, ya venía más crecida, más diva, y es que, tras el éxito del reality, en los eventos de nivel las estrellas internacionales se rendían a sus pies. Aunque también ofrecía su parte más frágil al compartir un hecho trágico que ni todo el dinero del mundo puede minimizar: la pérdida de uno de sus hijos al nacer. En esta tercera temporada que estrenó Netflix el miércoles, Georgina Rodríguez ya es la estrella en que se ha sabido convertir y los seis episodios exploran nuevas facetas de esta Cenicienta del siglo XXI que cambió la calabaza por el Lamborghini, en un hechizo que parece continuar.

Y es que Georgina logra provocar rechazo y adicción por partes iguales, pero nunca indiferencia. Quien no la soporta, o no ve su *reality* o lo

# "Soy Georgina 3": la Cenicienta del siglo XXI sigue contando su cuento

Netflix estrena la tercera temporada del "reality" sobre la novia de Ronaldo

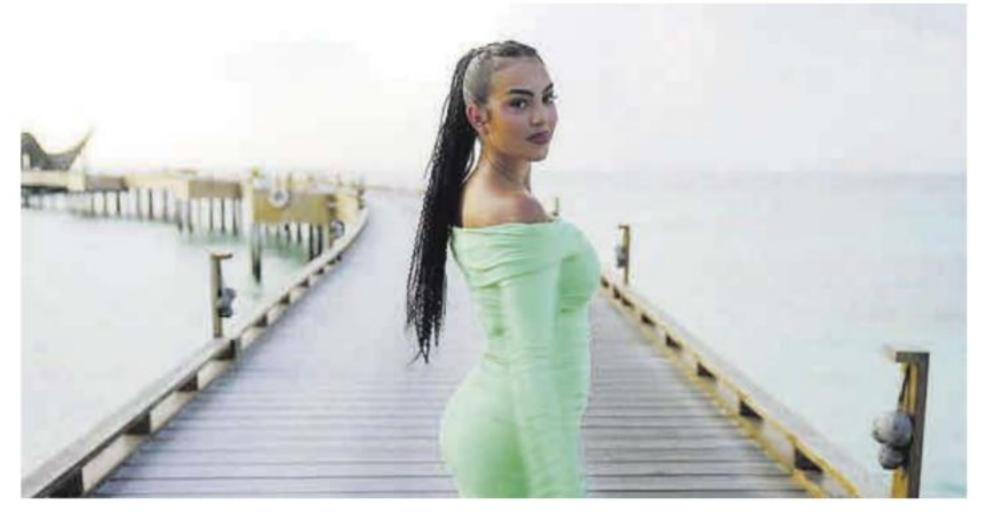

Georgina Rodríguez, en una escena de la nueva temporada del "reality". // Netflix

hace refunfuñando (que ya son ganas de sufrir), pero al resto le resulta hipnótica su presencia y su forma de narrar. Y estos últimos comprobarán en esta temporada que Georgina ya es Georgina y punto. Ya no habla de su pasado, porque ya nos lo sabemos (o eso creemos) y lo que importa ahora su presente. Y aunque ella es la estrella indiscutible, para contrarrestar esa imagen del padre ausente que se podía desprender de anteriores episodios, hay una mayor presencia de un Ronaldo entregado (a ratitos) a sus hijos y a su mujer.

Precisamente en una de esas escenas familiares con los siete entorno a la mesa es cuando el futbolista le pregunta a los niños quién es la persona más famosa que conocen y uno suelta:"¡Mamá!".Aunque,ante la cara de perplejidad de él y la de indisimulado orgullo de ella, otra hija lo acaba arreglando:"¡Papá!". No obstante, por si no quedara claro quién es el "jefe", en estos nuevos episodios son muchas las visitas a los estadios a ver lo importante que es el patriarca, que sigue siendo el mejor goleador del mundo y una estrella que idolatrar en el altar que le han montado en Riad (Arabia Saudí) en forma de Museo de Cristiano Ronaldo.

Porque, con su fichaje por el Al-Nassr, ahora ese es su hogar. En la primera entrega les vimos en sus residencias de Madrid y Turín; en la segunda, en Manchester, y ahora, en su mansión de Riad, un marco que no podía ser más ideal para gente de su nivel. "Hasta aquí todos los sueños que se han convertido en realidad. Siento que nuestra vida pronto va a cambiar, pero mientras tanto seguiré caminado de vuestra mano y en la misma dirección hacia un futuro brillante".

#### Series

#### "Karagül: tierra de secretos", una familia en una red de mentiras

Ebru es una mujer que parece tener una vida perfecta junto a su esposo Murat y sus tres hijos. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando Murat desaparece misteriosamente en el río Éufrates. Ebru se ve obligada a mudarse a la ciudad natal de su esposo en Halfeti, donde descubre que su vida ha estado construida sobre una red de mentiras y secretos. A medida que lucha por descubrir la verdad sobre la desaparición de su esposo, se enfrenta a numerosos desafíos y peligros. Hará lo posible por intentar encontrarle, vivo o muerto. Mitele+



"El señor de los anillos: los anillos de poder", regreso a la Tierra Media

Segunda temporada de una de las series más esperadas, de más éxito y con mayor presupuesto. Sauron ha vuelto. Tras ser expulsado por Galadriel y sin ejército ni aliados, el Señor Oscuro solo puede confiar en su propia astucia para reconstruir su fuerza y supervisar la creación de los Anillos de Poder, que le permitirán someter a los habitantes de la Tierra Media a su cruel voluntad. Frente a esta creciente ola de oscuridad, volvemos a encontrar a los protagonistas en un mundo de elfos y enanos, orcos y hombres y magos al borde del abismo. Prime Video

#### "Terminator Zero", nueva entrega de animación de la legendaria saga

Ambientada en el mismo universo que la franquicia protagonizada por Arnold Schwarzenegger y creada por James Cameron y Gale Anne Hurd, esta nueva serie de animación se desarrolla a caballo entre dos arcos temporales. En 2022 y 1997. Atrapada entre el pasado y el futuro, una soldado es enviada al pasado para cambiar el destino del mundo. Llega en 1997 para proteger al científico Malcolm Lee, que prepara el lanzamiento de un sistema de inteligencia artificial que podrá defenderse del ataque de Skynet. Además, es perseguido por un asesino del futuro. Netflix



#### CARTELERA DE CINE

#### VIGO

YELMO PREMIUM VIALIA VIGO Alien: Romulus. 19.15/ 21.40

Bitelchús Bitelchús. 18.00 / 19.00 / 20.20 / 22.40

Buffalo kids, 17.05 Buffalo kids SJ. 17.40 Deadpool y Lobezno. 17.25

El conde de Montecristo, 21.10 Justicia artificial, 17.30/ 20.10/22.30 No hables con extraños.

17.15/19.40/22.00 Odio el verano. 17.00 / 19.10/21.20 Padre no hay más que

uno 4: Campanas de boda, 17.10 Parpadea dos veces. 21.50

Romper el círculo. 17.20 /19.30/22.20 Topuria. Matador. 20.00

/22.10 Un desastre es para

siempre. 17.50 / 19.50 YELMO TRAVESIA

Alien: Romulus, 17.30/ 19.20

Bitelchús Bitelchús. 18.00/20.15/22.30 Deadpool y Lobezno. 19.40/22.15 El cuervo. 22.00 Gru 4. Mi villano favorito, 17.30

No hables con extraños. 18.10/20.25/22.40 Odio el verano, 18.15/ 20.30 / 22.45

Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, 17,10 Parpadea dos veces.

Romper el círculo, 17.00 / 19.40 / 22.20 Topuria. Matador. 20.00 / 22.05

Un desastre es para siempre. 18.00 / 20.00

TAMBERLICK

PLAZA ELÍPTICA Topuria. Matador. 17.30 / 19.45 / 22.00 No hables con extraños. 17.30 / 22.30 Justicia artificial, 17.30/

19.45 / 21.45 Té negro. 17.40 / 19.30 / 21.45

El teorema de Marguerite. 17.30/

Bitelchús Bitelchús. 18.00/20.15/22.30 Bitelchús Bitelchús (VOSE). 21.45 Volveréis, 17.20 El 47. 19.30 Parpadea dos veces.

22.30 El mayordomo inglés. 17.40 / 19.40 Alien: Romulus (VOSE). 22.00

El conde de Montecristo, 19.20

MULTICINES NORTE La hojarasca. 17.40 Justicia artificial, 20.10 Bitelchús Bitelchús (VOSE), 22.15 El mayordomo inglés. Pulp Fiction (VOSE). 19.30

MaXXXine (VOSE). 22.15 El 47. 17.40 / 20.00

Un silencio (VOSE). 22.00 Reinas, 17.40

Té negro. 20.10 Té negro (VOSE). 22.15 El teorema de Marguerite (VOSE).

El teorema de Marguerite. 22.00 Volveréis, 20.00

#### MARÍN

SEIXO El maestro que prometió el mar. 20.00

#### PONTEVEDRA

CINEXPO Deadpool y Lobezno. 20.00

Romper el círculo. 20.00 Buffalo kids. 18.15 Bitelchús Bitelchús (Dolby Atmos). 18.15/

Bitelchús Bitelchús. 19.15

Un desastre es para siempre. 18.15/20.15 No hables con extraños. 18.15/19.15/20.30 Justicia artificial. 18.15/ 20.15

#### CALDAS DE REIS

AVENIDA 3D Bitelchús Bitelchús. 18.00 / 20.30 El mayordomo inglés. 20.30

Zack y Wowo: La leyenda de los Lendarys. 17.30

#### VILAGARCIA

**GRAN AROUSA** Deadpool y Lobezno. Romper el círculo. 20.00 Buffalo kids, 18.30 Bitelchús Bitelchús (Dolby Atmos). 18.15/

Estación Rocafort. 20.15 No hables con extraños. 18.30 / 20.30

Zack y Wowo: La leyenda de los Lendarys, 18.30 Un desastre es para siempre. 18.15/20.15

#### A ESTRADA

MINICINES CENTRAL Héroes de Central Park. 17.00

Volveréis. 19.00/21.00 Buffalo kids. 17.00 Bitelchús Bitelchús. 19.00/21.00

#### OURENSE

PONTEVELLA Deadpool y Lobezno. 20.00

Romper el círculo. 20.00 Buffalo kids, 18.15 Bitelchús Bitelchús (Dolby Atmos). 18.15/ 20.30

Bitelchús Bitelchús.

Un desastre es para siempre. 18.15/20.15 No hables con extraños. 18.15/19.15/20.30 Justicia artificial, 18.15/ 20.15

#### LEIRO

NOVOCINE Bitelchús Bitelchús. 18.00 / 20.00

#### Televisión



08.00 La hora de La 1. 10.40 Mañaneros.

14.00 Informativo territorial. 14.10 El gran premio de la cocina.

15.00 Telediario 1. 15.50 Informativo

territorial. 16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa.

18.30 Valle Salvaje. 19.25 El cazador.

20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario 2.

21.40 La Revuelta. 22.50 59 segundos



01.15 Nuestro cine. «Loving Pablo». \*\*\* 03.05 La noche en 24 horas. 05.35 Noticias 24 horas.

06.00 Telediario matinal.



07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ¡Toma salami! 08.25 Callejeros viajeros. 10.25 Viajeros Cuatro. (R)

«Vietnam». 11.30 En boca de todos.

14.00 Noticias Cuatro.

14.55 ElDesmarque Cuatro. 15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira.

18.00 Lo sabe, no lo sabe. 19.00 ¡Boom!

20.00 Noticias Cuatro. 20.45 ElDesmarque Cuatro.

21.00 El tiempo. 21.15 First Dates. (R)



01.50 ElDesmarque madrugada.

02.30 The Game Show. 03.10 En el punto de mira:

Estafadores familiares.

07.00 Galicia por diante.

08.00 Bos días. (R)

10.45 Estache bo.

15.30 O tempo.

19.00 Hora galega.

21.30 O tempo.

00.15 Zigzag.

00.40 Cine.

20.25 Telexornal serán.

21.45 Land Rober Tunai

«Ninguén é perfec-

to». \*\*\*

03.30 Estache bo. (R)

04.00 Quen anda aí?

02.25 Telexornal serán. (R)

Show.

11.40 O termómetro.

13.55 Galicia noticias.

14.25 Telexornal mediodía.

15.10 Telexornal deportes

15.40 Quen anda aí? Verán.

18.50 Avance Hora galega.

mediodía.

TVG

#### TVG

09.30 Xabarín Club. 11.00 Libro de familia.

14.00 Como galegos! «Erick, Yuri e Iura». 15.00 Galicia noticias.

15.20 Telexornal mediodía. 16.05 Telexornal deportes mediodía.

16.20 O tempo. 16.30 Bonanza. «A saga de Annie



17.15 Ti Verás. 18.20 Feito con cabeza. 20.15 Traes unha cantiga?

20.30 Zigzag. 20.55 A Crónica. 22.00 Telexornal serán. 22.50 Información meteoro-

lóxica sobre o estado do mar.

22.55 Esquece Monelos. 00.15 Zigzag.



08.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con

Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suerte.

15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.30 Deportes. 15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Y ahora Sonsoles. 20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes. 21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero. Invitados: Antonio Banderas y Marta



22.45 El peliculón. «Mamá o papá». \*\* 01.05 Cine.

06.30 Ventaprime.

09.00 Aruser@s.

15.15 Jugones.

15.45 Zapeando.

11.00 Al rojo vivo.

07.00 Previo Aruser@s.

14.30 La Sexta noticias 1ª

edición.

15.30 La Sexta meteo.

17.15 Más vale tarde.

edición.

21.00 La Sexta Clave.

21.20 La Sexta meteo.

21.30 El intermedio.

22.30 El taquillazo.

21.25 La Sexta deportes.

20.00 La Sexta noticias 2ª

«Al final del camino».

07.00 Informativos Telecinco: el matinal.

11.55 Al filo de lo imposible.

12.25 Las rutas D'Ambrosio.

«El vengador del

frontera del mundo.

cuando el pasado se

13.25 Mañanas de cine.

Sur». \*\*\*

14.45 Curro Jiménez.

15.45 Saber y ganar.

explica.

18.55 Grantchester.

19.40 Culturas 2.

chila.

21.30 Cifras y letras.

16.30 Las Galápagos, la

18.00 Planeta arqueología:

20.15 Mi familia en la mo-

20.40 Reformas extraordina-

22.00 ¡Cómo nos reimos!

00.00 LateXou con Marc

Giró. (R)

Telec inco

rias de George Clarke.

08.55 La mirada crítica. 10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Telecin-

15.25 ElDesmarque Telecin-

15.40 El tiempo. 15.45 El diario de Jorge.

17.30 TardeAR. 20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecin-

21.35 ElDesmarque Telecin-

CO. 21.45 El tiempo.



02.00 Gran Madrid Show. 02.20 ¡Toma salami! 03.00 El horóscopo de Espe-

ranza Gracia. 03.05 Love Shopping TV.

# «Mortal Kombat».

01.00 Cine. «El triángulo del diablo».

02.40 Pokerstars.

#### vigo

12.00 Boletín informativo.

12.10 Cocina familiar. 12.35 Plató abierto.

13.00 Aquí hay cantera. 14.00 Informativo mediodía.

14.30 Plató abierto. 15.00 La salud en tus ma-

nos. 16.00 Boletín informativo. 16.10 Cine.



18.00 Boletín informativo. 18.10 Ponte las pilas.

18.30 Vigo a debate. 19.30 Entrevista Vigo Hoy

por Hoy. 20.00 Boletín informativo.

20.10 Área de juego. 21.00 Plató abierto.

21.30 Informativo noche. 22.00 Vigo de cerca.

23.00 Cambio de rasante.



Kate Middleton - Poco más de una semana después de anunciar el fin de su quimioterapia, ha vuelto al trabajo al participar en una reunión sobre la primera infancia celebrada en el castillo de Windsor.

ARACELI R. ARJONA CÓRDOBA

Lo ha contado en más de una ocasión. Ana Fernández Villaverde (Bilbao, 1972), que iba para pintora hasta que se compró una guitarra

y se puso a cantar siguiendo el consejo de su amigo Jota de Los Planetas, es La Bien Querida, un nombre que tomó en sentido inverso de la película "La malquerida", con la esperanza de que a ella, muy al contrario, la quisieran bien. Dicho y hecho, fue grabar su primera maqueta, en 2008, y caer en gracia a la industria y al público. Desde entonces, todo lo que toca, ya sea un disco, un programa de televisión, una serie o una película, gusta a la gente, encantada con su genuina forma de can-

–Ha estado trabajando con Fernando Vacas para una canción preciosa de la película "Mucha mierda", que se presentará en el Festival de San Sebastián. ¿Cómo es su relación con el cine y con Vacas?

tar.

–Con el cine tengo mucha relación porque muchísimas de mis canciones suenan en un montón de series como "Paquita Salas", "La casa de las flores", "Élite", "Vida perfecta"y también en películas como "Loco por ella", entre otras. Los Javis utilizan la música como si fuera otro personaje de todo lo que hacen y "Paquita Salas" fue de algún modo la que me abrió la puerta en ese mundo, junto con "Élite", aunque ya había hecho otras cositas antes. Con Fernando Vacas había hecho una versión hace tiempo y luego me propuso hacer esta canción, y muy bien.

#### -Usted saltó de la pintura a la música de forma espontánea. ¿Echa de menos los pinceles o sigue pintando en sus ratos libres?

 Sigo haciendo cosas, la verdad es que soy una persona muy creativa y es por ahí por donde saco mis dramas internos y también mis alegrías. Todo lo que sea crear me gusta, el arte es algo que necesito, no podría vivir sin crear, lo que sea.

#### Interpreta y también escribe sus canciones. ¿Qué estado de ánimo le anima a componer?

Yo me siento a componer cuan-

#### ANA FERNÁNDEZ-VILLAVERDE (LA BIEN QUERIDA)

Cantante y compositora

# "El próximo disco ya lo tengo y el latineo de 'Paprika' lo he dejado atrás"

La Bien Querida iba para pintora hasta que se compró una guitarra y se puso a cantar > Desde que grabó su primera maqueta, en el año 2008, todo lo que toca gusta a la gente

do estoy en calma, porque cuando estás muy mal o estás muy bien, no te apetece hacer nada.

#### Los pintores trabajan solos, sin público. ¿Tiene miedo escénico cuando se sube al escenario?

-Sí, mucho. Lo tenía cuando empecé y lo sigo teniendo, es algo que me sigue dando mucho respeto. Soy bastante tímida, en el escenario intento venirme arriba, pero soy muy tímida.

#### -¿Qué le dice Jota de Los Planetas, que fue quien le dio el empujón hacia este mundo, sobre su carrera? ¿Le sigue dando ánimos o consejos?

 Yo le pido muchos consejos a Jota todavía, porque me parece que él es un músico que ha sabido llevar su carrera de forma fantástica y la verdad es que lo llamo muy a menudo para pedirle su opinión y su consejo con las cosas que ha-

#### –Empezó siendo indie, pero su música cada vez atrae a un público más amplio. ¿Eso suma más presión o más adrenalina?

-Cuando hago canciones, intento gustarme a mí misma en primer lugar y luego ya, si le gusta a la gente, pues bien, no estoy pensando en el público en general.

#### -Si mira atrás, ¿está contenta del camino, lo ha disfrutado, sabe ya cuál ha sido el secreto del éxito de La Bien Querida?

-El secreto de mi éxito es traba-

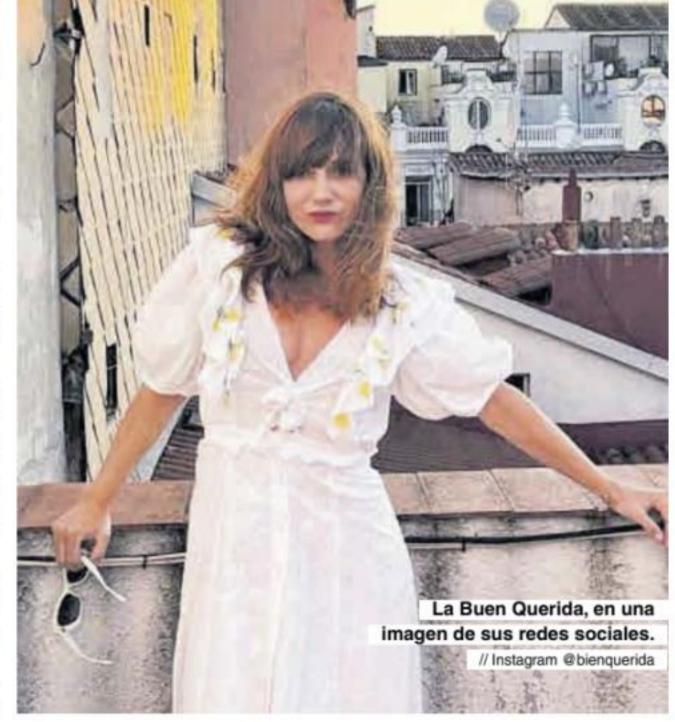

jar mucho y eso es lo que veo cuando miro atrás. Uno no llega a nada, ni en esta ni en ninguna profesión, si no te lo trabajas. No hay más.

#### -¿Le da muchas vueltas a las letras antes de darle el visto bueno?

-Sí, muchísimas. Con las cancio-

nes, la última palabra la tengo yo, pero me fío mucho de lo que diga David Rodríguez, que es el guitarrista que ha estado conmigo siempre y que ha producido la mayoría de mis discos. Me fío de su criterio porque musicalmente nos compenetramos,

me gusta el gusto que tiene y él me conoce y sabe lo que funciona.

#### -Usted dice que hace pop porque es lo más fácil. Después de explorar los sones latinos en su último disco, ¿cree que seguirá por ahí?

-No, qué va, vuelvo a lo mío. El latineo de "Paprika" ya lo he dejado atrás. El siguiente disco ya lo tengo, pero todavía no sé cómo sacarlo.Lo próximo será en mi línea de La Bien Querida. También te digo que aunque haga música latina, después de la novedad, en Spotify mirabas y ponía "novedades indie: La Bien Querida". Vamos, que por mucho que yo quiera...

#### -¿A qué va a sonar esta vez?

–No sé, no he probado nada diferente aunque seguro que hay un cambio. Si comparo el primer disco con los siguientes, veo que hay cambios, pero lo importante en mi música son las letras y el hilo conductor que es mi voz.

#### -¿De qué cosas habla en ese nuevo álbum?

-De cosas que me inquietan en este momento... va lo escucharéis cuando salga.

#### Usted tiene una hija adolescente, ¿cómo se lleva con las redes sociales y las pantallas?

-Yo lo que veo es que se pierde muchísimo el tiempo, las redes y todo eso tienen mucho peligro.

#### -¿Se siente bien querida por la industria discográfica?

-Sí, no puedo decir que no.

#### -¿El cambio de sello discográfico le ha sentado bien?

-Yo creo que sí. Necesitaba cambiar. Este último disco lo saqué con una licencia y bueno, mi idea es quitar intermediarios. El problema de los músicos es que hay muchos intermediarios, que si la distribuidora, el sello, el manager...y al final, te quedas sin nada.Y luego te dicen...los músicos vivís del directo. Ya, pero es que yo aparte de cantar, compongo, soy autora y tengo que ver algo de esa autoría de mis canciones.

#### –¿Qué es el éxito?

-Vivir de tu trabajo y que tu trabajo te guste y te apasione.

#### -¿Cuál es su meta en la música?

-Seguir gustándome y gustar a los demás para seguir viviendo de esto, que es lo que me hace feliz.

## Emoción en el adiós a Giménez-Arnau

Familia, compañeros y amigos rinden homenaje al periodista en el tanatorio

 Numerosos rostros conocidos acudieron al tanatorio de Tres Cantos en Madrid para despedir por última vez a Jimmy Giménez-Arnau y mostrar sus condolencias a su viuda, Sandra Salgado. Entre otros, se pudo ver a Belén Esteban y Terelu Campos, pero también a María Patiño, Gema López, Pilar Vidal, Carlota

Corredera, Kiko Matamoros y Joaquín Prat.

Patiño aseguró que "al principio me costó mucho entender su humor negro y teníamos muchos problemas los dos, pero después era un hombre inteligente y culto, muy buen compañero y a mí siempre me estaba enseñando, me corregía cuando me equivocaba hablando, me enseñaba palabras nuevas para ampliar mi vocabulario...". Muy emocionada, la presentadora le consideraba uno de sus grandes compañeros de profesión porque "pasamos mucho más tiempo en el curro que en nuestra casa".

Por su parte, Gema López desvela-



ba que Jimmy siempre dio la cara por sus compañeros, ya que "si alguien se metía contigo, Jimmy rápidamente escribía un mensaje de

La viuda, Sandra Salgado. // Europa Press no te dejes pisar, no te dejes avasallar y daba la cara por ti y se entregaba.Y muchos secretos

que se ha llevado". Muy afectado, Kiko Matamoros le definió como "un genio, un tipo camaleónico, fundamentalmente divertido, descarado, no se ponía límites ni barreras".



## Vuelve "Emmanuelle": el regreso sin cosificar de un mito erótico de los 70

Dirigida por Audrey Diwan y con la actriz Noémie Merlant, abre mañana el Festival de San Sebastián

La mirada de Diwan

es feminista y no

hay cosificación ni

voyerismo gratuito

en la película

QUIM CASAS

BARCELONA

Más allá de la anécdota de que "Emmanuelle" (1974) fuera, con "El último tango en París", la película que provocó el interés viajero de millares de españoles al otro de los Pirineos, arrasando en las taquillas en los cines del sur de Francia y Andorra cuando la dictadura franquista empezaba a languidecer, aquella película de erotismo soft para paladares burgueses, protagonizada por Sylvia Kristel y dirigida por Just Jaeckin a partir de la novela homónima de Emmanuelle Arsam, se convirtió en todo un fenómeno sociológico y mediático: ¿Cuántos sillones de mimbre y amplio y redondeado respaldo se vendieron en aquellos años, a rebufo de la fascinación originada por el poster del filme, en el que Kristel aparece con los pechos al descubierto, un collar de perlas, lencería fina y botas de cuero sentada en dicha silla, conocida desde entonces

como sillón Pavo Real o sillón Emmanuelle? ¿Había una fantasía sexual masculina mayor que la del coito en el baño del avión en pleno vuelo?

Era, y es, un relato de estética relamida y estam-

pas eróticas superadas por el tiempo. Pero tiene una innegable importancia a nivel histórico, ya que permitió ver coitos en aviones y seducciones varias en escenarios lujosos de Bangkok, además de romper algún tabú sexual, cuando esta imaginería era solo permitida en el llamado cine para adultos. "Emmanuelle"se estrenó con total normalidad en el mundo -aquí unos años después, en enero de 1978 tras el fin de la censura-, de modo que un amplio espectro de público pudo ver aquello que hasta entonces estaba prohibido o limitado al cine clandestino.

La historia de "Emmanuelle" - así se llama también su protagonista, alter ego de la escritora euroasiática Emmanuelle Arsan-, una joven recién casada que viaja a Bangkok para reunirse con su marido, un diplomático francés que asegura no ser celoso, tuvo un amplio recorrido. Una vez basta, pero tantas continuaciones y derivaciones acabaron por convertir la premisa original en un puro artificio. Películas que s son un claro ejemplo de erotismo conservador y de cosificación del cuerpo femenino. En pleno siglo XXI, acercarse de nuevo al personaje creado por Arsan debía partir de una premisa radicalmente distinta. Y no solo por todo lo acontecido tras el #MeToo, sino porque aquel cine dirigido a la mirada voyerista masculina ya no tiene, ni social ni artísticamente, razón de ser. Por eso quien se ha atrevido a revivir a Emmanuelle es Audrey Diwan, cuyo anterior filme, "El acontecimiento", adaptó la nove-

> la del mismo título de Annie Ernaux sobre las dificultades de una joven para abortar en la Francia de los 60.

La mirada de Diwan es por supuesto feminista por-

que en 2024 solo podemos acercarnos a este mito erótico de otro tiempo desde esta perspectiva. No hay cosificación ni voyerismo gratuito, sino una permanente exploración del sexo y del deseo por parte de la nueva Emmanuelle que encarna Noémi Merlant. El escenario es ahora un hotel de lujo de Hong Kong al que la protagonista llega para evaluar la satisfacción de los clientes. Naomi Watts es la responsable del hotel, y Will Sharpe ("The white lotus") el misterioso cliente por el que Emmanuelle sentirá una atracción extraña y esquiva.

#### HOY TIEMPO Fuente: Agencia Máx. Mín. Estatal de Meteorología 15 0 08" **PONTEVEDRA** Poco nuboso o despejado. A partir del mediodía A CORUÑA aumento a intervalos nubes medias y altas con nubosidad de evolución en el interior. OURENSE Poco nuboso o despejado. A partir del mediodia aumento a intervalos O SANTIAGO nubes medias y altas con nubosidad de evolución OLALIN en el interior. Chubascos que podrían ser localmente VILAGARCÍA O 26 013 fuertes y ocasionalmente acompañados de tormen-O PONTEVEDRA OID OURENSE A CORUNA O VIGO 24 014 Por la mañana, nuboso con predominio de nubes bajas. A partir del mediodia aumento a intervalos con nubosidad de evolución en el interior. LUGO BRAGANCA VIANA DO O

#### A 3 DÍAS VISTA

Por la mañana, nuboso

con predominio de nubes

bajas. A partir del mediodía aumento a intervalos

con nubosidad de evolu-

ción en el interior.

#### MAÑANA

Intervalos de nubosidad baja en el nordeste y en los litorales brumas y bancos de niebla asociados. En el resto, poco nuboso al principio aumentando a nuboso con nubosidad de evolución. Por la tarde, chubascos en el sureste.

#### SÁBADO

CASTELO

Predominio de cie los nubosos. Probables chubascos, sobre todo en el sureste, que podrán ir acompañados de tormentas ocasionales y que serán menos frecuentes y probables en el lito-

BRAGA O

#### DOMINGO

Nuboso al principio, tendiendo a intervalos nubosos. Probables brumas y bancos de niebla. Probabilidad de chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas en el nordeste, que no se descartan en el sureste.

TIEMPO ESPAÑA

O VILA REAL

#### **TEMPERATURAS AYER**

| 30 | 19                                     |
|----|----------------------------------------|
| 30 | 15                                     |
| 28 | 15                                     |
| 31 | 11                                     |
| 28 | 7                                      |
| 24 | 16                                     |
| 26 | 13                                     |
| 24 | 10                                     |
| 19 | 13                                     |
|    | 30<br>28<br>31<br>28<br>24<br>26<br>24 |

#### RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

| A CORUÑA | LUGO  | OUR   | ENSE P | ONTEVED |
|----------|-------|-------|--------|---------|
|          | PIELE | S A/B | PIELES | S C/D   |
| NR       | ENR   | FAC   | ENR    | FAC     |
| 1-2      | 60    | 8     | 60     | -       |
| 3-4      | 40    | 15    | 60     | 8       |
| 5-6      | 25    | 25    | 50     | 15      |
| 7-8      | 20    | 40    | 40     | 25      |
| _        |       |       |        |         |

NR: Nivel radiación: 1-2, Débit; 3-4, Moderado; 5-6, Alto; 7-8, Fuerte; 9-10, Extremo ENR: Minutos que tarda el sol en empezar a enrojecer la piel.

30 40

15 40

9-10

FAC: Factor de protección solar necesario. TIPOS DE PIEL: A. Piel blanca, tono lechoso; B. Tono levemente marrón; C. Tono marrón, claramente perceptible; D. Tono marrón

AGUAS COSTERAS DE PONTEVEDRA

Viento del sur por la mañana, variable por la

tarde y del norte por la noche, fuerza 3 a 4

por la mañana y 2 a 3 por la tarde y por la

noche. Marejada a marejadilla por la tarde

Viento del nordeste, y variable por la noche, fuerza 2 a 4. Marejada, y marejadilla por la

Viento del este por la mañana y por la tarde

y variable por la noche, fuerza 2 a 3 por la mañana y por la tarde y 1 a 2 por la noche.

y mar rizado por la noche. Visibilidad buena

Marejadilla por la mañana y por la tarde

y por la noche. Visibilidad buena por la

AGUAS COSTERAS DE CORUÑA

AGUAS COSTERAS DE LUGO

mañana y regular tarde y noche.

noche. Visibilidad buena.

LA LUNA

**10 OCT** 

1ª pleamar

05.18 h

3,9 m

Crec. Meng.

> 1ª bajamar 2ª pleamar

#### 23.47 h 11.21 h 17.36 h 4,2 m 0,3 m 0,2 m

Nueva 💮

2 OCT

2ª bajamar



#### **SORTEOS**

#### **CUPÓN DE LA ONCE** Miércoles, 18 de septiembre 62731 R 6-1 S 037

17 septiembre 50538 R 5-8 S 025 16 septiembre 70963 R 7-3 15 septiembre 55459 R 9 5 004 14 septiembre 37810 R 0 S 022

#### SORTEO TRIPLEX

Miércoles, 18 de septiembre Sorteo 1: 386 R 3-6 Sorteo 2: 215 R 2-5 Sorteo 3: 326 R 3-6 Sorteo 4: 876 R 8-6

#### **SORTEO SÚPER ONCE** Miércoles, 18 de septiembre

Sorteo 5: 446 R 4-6

Sorteo 1 1-2-8-10-11-15-17-24-26-35-39-55-56-59-65-69-74-75-76-85 Sorteo 2

1-5-15-25-28-31-40-43-48-50-51-52-54-62-67-73-76-77-81-84 Sorteo 3

1-3-5-6-9-14-19-26-27-38-41-43-46-52-56-61-65-72-80-82 Sorteo 4

1-19-20-24-27-30-37-38-40-41-43-49-51-53-60-63-70-72-75-85

Sorteo 5 1-4-10-13-25-36-38-50-51-52-55-57-61-63-64-70-75-77-78-81

#### **EUROJACKPOT**

Martes, 17 de septiembre 1-3-13-24-44 Soles 11-12 Viernes, 13 de septiembre 2-3-17-40-44 Soles 4-8

#### LOTERIA NACIONAL

Sábado, 14 de septiembre 1° 70253 2° 37762 R: 3-9-8

Jueves, 12 de septiembre 1° 70129 2° 04189 R: 9-8-3

#### GORDO PRIMITIVA Domingo, 15 de septiembre 2-8-27-40-52

Número clave (Reintegro) 4 23.377,66 .7.193 .13.597 17,33 117.999

#### LA PRIMITIVA

Lunes, 16 de septiembre 1-9-11-34-35-44 Complementario 13 Reintegro 9 JOKER: 1229547

| R.   | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BOTE    |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BOTE    |
| HC . | 2       | 58.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,29   |
|      | 85      | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37,30   |
|      | 5.05    | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62,06   |
|      | 100.5   | 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .8.00   |
| pm 1 | 4 4 4 6 | The state of the s | A 100 A |

Sábado, 14 de septiembre 9-11-19-23-44-46 Complementario 24 Reintegro 8 JOKER: 1595178

#### **BONOLOTO**

Miércoles, 18 de septiembre 3-11-16-20-32-48

| Compleme |            | Keintegro  |   |
|----------|------------|------------|---|
|          | 1          | 1.531.210, | 1 |
| +C       | 2          | 82.634     |   |
|          | 102        | 810.       | Ì |
|          | 5.246      | 23         | ŧ |
|          | 93.290     | 4          | ĺ |
| Martes   | , 17 de se | ptiembre   |   |

21-36-37-39-42-49 Complementario 30 Reintegro 1

#### **EURODREAMS** Lunes, 16 de septiembre

12-18-21-28-31-32 Sueño: 1 6+0 5+0 148,28 4.803 .72.762 .425.581 Jueves, 12 de septiembre

#### 16-27-31-34-38-39 Sueño: 1

EUROMILLONES Martes, 17 de septiembre

#### 20-30-32-41-44 Estrellas: 10-1 El Millón: GNN27244

| 5+1                       | 0       | 0,00       |  |
|---------------------------|---------|------------|--|
| 5+0                       | 4       | 159.071,52 |  |
| 4+2                       | 19      | 1.976,04   |  |
| 4+1                       | 460     | 150,35     |  |
| 3+2                       | 917     | 79,73      |  |
| 4+0                       | 1.158   | 44,37      |  |
| 2+2                       |         |            |  |
| 3+1                       | 20.774  | 13,79      |  |
| 3+0                       | 49.650  | 10.75      |  |
| 1+2                       | 73.056  | 8,84       |  |
| 2+1                       | 296.919 | 6,85       |  |
| 2+0                       | 752.833 | 4,35       |  |
| Viernes, 13 de septiembre |         |            |  |

10-15-17-31-42 Estrellas: 4-12



## Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA FARODE VIGO

ISSN 1131 - 8163 D.L.: PO-1519-58

© FARO DE VIGO, S.A.U. Vigo, 2024. Todos los derechos reservados

RECICLAME

ALBA CARMONA

**GIRONA** 

Pase lo que pase de aquí a los próximos Óscar de la Academia norteamericana de cine, el director de 'Segundo premio' confía que haber sido seleccionada servirá para que la película llegue a nuevos públicos, tanto nacionales como internacionales. Porque, al final, asegura, los premios deben tomarse como "un juego útil" para promocionar las películas: "La naturaleza del cine no es competir, sino compartir", afirma.

#### –¿Se esperaba representar a España en los Óscar?

 No, lo cierto es que me parecía imposible. Pero estoy con Isa [Campo] en un festival de Santander para recoger un premio, y el sábado, hablando con productores, distribuidores y vendedores internacionales, me explicaban que realmente tenía posibilidades de salir escogido. Y ahí pensé que quizás tenían razón.

#### –Sonaba en las quinielas del sector, entonces.

-;Sí!;Pero imagina lo poco fiables que son los sondeos electorales como para pensar en estos! Pero sí que me contaban que habían recibido muchos mensajes que mostraban el apoyo y el cariño que tenía la película.

#### –¿Cómo ha recibido la noticia?

 Me ha pillado en una reunión por Zoom por un nuevo proyecto. Justamente estaba hablando con el productor Tono Folguera, que ya vivió lo mismo hace unos años con 'Alcarràs' y Carla Simón, y me ha aconsejado que intentara disfrutar de toda esta historia.

#### -¿Es optimista? ¿Ve posibilidades de pasar el primer filtro y estar en la elección final de nominados?

-Creo que lo importante es no perder de vista que, al final, lo de los premios es un juego, un juego que montamos para promocionar las películas y funciona como tal. Hace que el público que no sabía que existía tu película la descubra, que quien la quería ver y no podía hacerlo la vea...Así que tenemos la esperanza de que esto haga que la película llegue a nuevos públicos nacionales e internacionales. Este es el objetivo, porque está claro que las películas nunca compiten. La naturaleza del cine no es competir, sino **ISAKI LACUESTA** Cineasta, director de 'Segundo premio'

# "Ganar el Óscar depende mucho de las campañas promocionales"

El director veía "imposible" que su filme sobre Los Planetas fuera el elegido para representar a España en los premios de Hollywood



compartir. Me lo tomo como ese juego útil que es.

-En la Academia del Cine de Hollywood cada vez hay más académicos de fuera de Estados Unidos. ¿Eso puede ser una ventaja para la película?

-Puede. La Academia tiene una base cada vez más amplia, con votantes de muchos países y especializados en muchas categorías, lo que lo hace todo más imprevisible y a la vez más interesante. Está claro que depende mucho de la potencia económica de las campañas promocionales, pero no es el único factor.

-¿Sabe cuál es el proceso a seguir a partir de ahora? ¿Debe hacer campaña por el favor de los académicos? \*

-¡No, es que es la primera vez que me pasa! Ahora me lo irán contando, preguntaré a Carla Simón, a Bayona e intentaré tomar apuntes. Yo confío en que con las próximas 10 o 15 películas ya sabré hacerlo bien (ríe).

-¿La película se ha visto en Estados Unidos? ¿Qué recepción ha tenido?

–Se ha visto en festivales de cine y funcionó muy bien. En Seattle, por ejemplo, el público se identificó con Granada. Es que pensar en la idea de local como opuesto a global hace tiempo que saltó por los aires.Lo que cuenta la película de Los Planetas, de empezar un disco en Granada y terminarlo en Nueva York, y toda la historia del cine, hace tiempo que dicen que esto no funciona así.

-De hecho, si 'Segundo premio' hablara de un grupo estadounidense, en lugar de uno andaluz, nadie diría que se trata de una historia local...

-Está clarísimo que nadie se lo plantearía, cierto. Al igual que cuando vemos a Frances McDormand en 'Nomadland' viviendo en una caravana en un pueblo de Estados Unidos y entendemos que puede ser cualquier lugar del mundo. Lo mismo ocurre con 'Alcarràs' y puede pasar con 'Segundo premio', todo lo que hacemos viaja por todo el mundo y se entiende bien, porque el cine nació con esta vocación de hacer de puente internacional.

SUS FRASES

"En América, la película se vio en festivales de cine y funcionó muy bien"

"Hollywood tiene votantes de muchos países, lo que la hace más imprevisible"

-'Segundo premio' se estrenó en las salas a finales de mayo. ¿Qué vida tiene ahora mismo la película, en los cines o en las plataformas?

-En las salas pasó por el circuito comercial y ahora está haciendo el circuito de festivales y cineclubes, sigue haciendo el circuito de festivales internacionales después de haberse visto en certámenes de Argentina, México, Inglaterra, Francia... En España, desde esta semana, está a la venta en plataformas y en breve se estrenará en Francia en salas comerciales.





**40 PLAZAS** 

**CONVOCADAS** 

BOP. DE PONTEVEDRA NÚM. 179 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



A2 TÉCNICO/A DE GESTIÓN C1 ADMINISTRATIVO/A C2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

C2 OFICIAL CONDUCTOR/A

AP SUBALTERNO/A

**5 PLAZAS** 1 PLAZA 7 PLAZAS 14 PLAZAS 2 PLAZAS 7 PLAZAS D - UJIER

4 PLAZAS





VIGO: Rúa Gregorio Espino 50 (Plaza de las Palmeras) // Tel: 986 118 270 A CORUÑA - SANTIAGO - FERROL - CARBALLO - LUGO - MONFORTE - OURENSE - PONTEVEDRA